



B. Oriot-1487

•



# ISTORIA

DELLE RIVOLUZIONI

ACCADUTE

NEL GOVERNO

DELLA

### REPUBBLICA ROMANA.

DELL'ABATE

#### DI VERTOT,

Della Règia Accademia delle Inscrizioni e belle Lettere.

Novellamente volgarizate dalla terza Edizione Fracese.

Aumentata d'una Differtazione dell'Autore fopra il Senato Romano, &c.

TOMO SECONDO.



IN NAPOLI MDCCLXV. Nella Stamperia Simoniana CON LICENZA DE' SUPERIORI.



## STORIA

DELLE RIVOLUZIONI

ACCADUTE

NEL GOVERI

DELLA

REPUBBLICA ROMANA.

#### LIBRO V.

Si mandano Ambasciadori ad Atene per raccogliere le Leggi di Solone. Al ritorno degli Ambasciadori, scelgonsi fra i Patrizj dieci Commissarj o Decemviri, che sovranamente governano. Appio, Capo del Collegio de'. Decemviri , diviene sospetto a' suoi Colleghi . Per impedire ch' ei non sia confermato nel Decemvirato , lo dichiarano Presidente dell' Assemblea, ove si dovéa fare la seconda elezione. Ma egli medesimo si nomina in primo Decemviro, e il Popolo ratifica la nominazione. Tentano questi nuovi Magistrati di rendere perpetuo il loro dominio . Malgrado l'opposizione de primari Senatori, ottengono di farsi investire del comando degli Eserciti per marciare contra gli Equi ed i Sabini. I Romani non vogliono aver la vittoria, temendo di aumentare la lor potenza. La Severità del loro dominio, il lor orgoglio, le loro ingiustizie, ma soprattutto la passione di Appio per la giovine Virginia, cagionano la loro ruina. Vedutosi Virginio, padre di questa Tom.II.

Storia delle Rivoluzioni Sgraziata figliuola , ridotto all'infelice necessità di cacciarle un pugnale nel petto, per fottrarla alla brutalità del Decemviro, si mettono in commozione le Legioni e ritornano a Roma, ove viene loro accordata la suppressione del Decemvirato, ed il gastigo de' Decemviri. Ristabilisconsi i Consoli ed i Tribuni, e si rendono al Popolo tutti i suoi privilegi.

lazione del primo Volume .

T Edemmo nel precedente Volume, Roma gelofa della fua libertà, sbrigarfi de' fuoi Re; il Governo Monarchico cangiarli in Repubblica fotto l' autorità di due Confoli; la Nobiltà ed il Popolo che componevano quella Repubblica nascente, per l'amore medesimo della libertà , poscia divisi e sul punto di separarsi ; il Tribunato, il qual non si era stabilito che come impegno della loro riunione, divenire il fondamento di nuove divisioni ; e que' Magistrati Plebei , artefici perpetui di discordia intentar di distruggere tutto ciò che di più grande e di più illustre avea il Senato; e foprattutto di ruinare pertinacemente i Confoli, immediate all'uscire dalle lor Cariche : cosicche un Consolare rifguardar si dovea come la vittima del Popolo ; e l'oggetto del furor de' Tribuni . Era tale la condizione di Roma, ove allora imputavafi a delitto de' Magistrati Supremi il governare fecondo le antiche Leggi . Con tutto ciò , la di-Igrazia di Romilio e di Veturio, di cui parlammo, non rende spaventati i lor Successori : Tarpejo ed Eternio non fecero mostra di minore costanza. Altamente dichiararono al Popolo questi Consoli generosi, ch'ei ben potrebbe a suo tempo condannare pur esti, o in denajo, o a pene ancora più inginste, ma che le sue vessazioni , e la stessa perdita delle loro vite, non gli obbligherebbero giammai ad acconfentire alla pubblicazione della Legge Agraria . 'Una tale intrepidezza, e l'unanime concerto di tutti

Ann. di i Senatori, riscossero i Tribuni. Stanchi egualmen-Roma 299. i due

Della Repubblica Romana . Lib.V.

i due partiti per le continue dissensioni, parvero rappattumarsi. Passo qualche tempo senza intendersi. Il Popolo parlare della partigion delle Terre. Gli odi sembarano estinti, o per lo meno sospesi. Ma il Popolo incessantemente inquieto,, cangò di sole mire e di oggetti. Rivenne alla Legge Terentilla, e dimando al Senato, che in vece di quelle arbitrarie giudioazioni che venivan rendute da Magistrati, si stabilisse similare un Corpo di Leggi conosciute da tutti i Cittadini, e che nella Repubblica servissero si regola, tanto in riguardo al governo e agli affari

pubblici; che per relazione alle differenze che tutto

giorno fraci particolari infurgevano.

Non eta alieno il Senato da tale propolizione: ma quando si trattò di nominare i Legislatori, ei pretese che tutti dovessero estrateri dal suo Corpo; e, pel contrario, chiedeva il Popolo, chi egli avendo un eguale interesse in un affare di tanta importanza, ei sosse parimenti, col mezzo de suoi Deputati, a parte d'un si nobile impiego. Mandò dunque al Senato il Tribuno Siccio e i fuoi Golleghi per sossenza el superimenti. Con molto suoco vi si agitò la quistione; i pareri furon asivisi. Ma, più che tutti, sorprese il paret di Romilio, quel Consolare, che poco sa ad una grossa ammenda eta sta- ad Atene.

folare, che poco fa ad una grossa animenda era stato condannato dal Popolo. In vece di opporsi, come si pensava, alle richieste del Popolo, dichiarò;
che senza perdersi nell' inventar núove Leggi, egli
era di oppinione che si spedisfero Deputati ad Atene
per raccogliervi quelle di Solone, che si sapeva essete le più popolari della Grecia; che nello stesso
tempo i Deputati ponessero il loro studio nell' issurio
si della forma del Governo delle repubbliche vicine;
e che al loro ritorno si nominerebbono de' Commisfari, i quali facessero scelta di quelle che lor paresfero le più convenevoli alla costituzione della Repubblica Romana. "E facciano gli Dei, aggiunse
sono Romilio, che i Commissa; i propongano delle

, Leggi

" Leggi egualmente favorevoli alla libertà del Po-Ad ambi i partiti fu il parere gradevole. Il Se-

" polo, e all'autorità del Senato.

nato, a cui non disputavasi il diritto di nominare gli Ambasciadori, ben era persuaso che gli eletti da lui, niente riporterebbero dalla Grecia che fossé contrario a' fuoi interessi . Ed i Tribuni; sedotti dalla speranza di veder il Governo di Roma riformato su quello di una Repubblica, ove tutta l'autorità rifiedeva nell'Adunanza del Popolo, non potevan faziarsi di far grandi applausi a Romilio. Siccio stello, ana corche fuo nemico', dichiarò ; ch' ei per parte del Popolo gli rimetteva la pena statagli imposta. Ma Romilio rigetto generosamente una grazia che gli veniva da una mano nemica . Protetto ad alta voce di non pretendere altra ricompensa che di poter sempre dire il fuo parere con quella libertà che conveniva a un Senatore Romano; e che in quanto alla condanna, comecche ella stava consecrata a Cerere, ei crederebbe commettere un facrilegio nel non pagarla . Si estese poscia il Senatus-Consulto, che fu confermato dall'unanime confenso del Popolo; e in confeguenza il Senato spedì in Ambasciata ad Atene Sp. Postumio , A. Manlio e P. Sulpizio Cemerino, che furono incaricati di raccogliere le Leggi ed i costumi di quella Città , e delle altre Repubbliche della Grecia. Nel rimanente di quell'anno fu affai tranquillo lo Stato . Ma l'anno feguente fotto il Consolato di S. Quintilio e di P. Orazio, resto afflitta dalla peste quasi tutta l'Italia. Il primo Confolo, quattro Tribuni del Popolo, e un gran numero di Cittadini perirono . Per diverse parti si disperdette il Popolo . In una sì grave desolazione Roma divenne diferta, ed aveavira temere qualche forpresa dalla parte degli Equi, de' Volsci, de' Sabini. Ma fparsosi il contagio fra di essi col furore medesimo, una comune e generale calamità ebbe luogo di forza e di difesa per la Repubblica.

Sotto

Roma 300.

Della Repubblica Romana . Lib.V. 7

Sotto più fortunati auspizi si rinnovò l'anno die-Ann. di tro. Cesso la peste sotto il Consolato di P. Sestio Roma sor. Capitolino e di T. Menenio , e si videro di ritorno lib. 3. dalla Grecia gli Ambasciadori . I Tribuni del Po- D. H. lib. polo fecero fubito pressanti istanze a' Consoli per 10. l'elezione de' Commissarj o Decembiri, che doveano Decembiri applicarsi alla formazione d'un intero Corpo di Leg-richiesti e gi pel governo della Repubblica . Sestio non vi ripugnava ; ma Menenio , il qual rifguardava come pernizioso qualunque cangiamento in uno Stato, e che forse non avea perduta la memoria delle ingiurie al fuo Padre inferite da' Tribuni , allontano per quanto gli fu possibile, quell'elezione. Sottrasfene da principio colla necessità di prima doversi nominare i Confoli dell'anno feguente. Diffe, che avendoli a maneggiare quel grand'affare fotto il lor Consolato , era ben giusto che niente s'imprendesse prima ch'eglino fosser proposti, nè senza la loro participazione: ma tal ragione non era che un fuo pretesto; lusingandosi che l'elezione de' Consoli sospenderebbe quella de' Decemviri; o, per lo meno, che la concorrenza che si riscontrasse fra d'essi, affievolirebbe di quei nuovi Magistrati l'autorità. Con tutto ciò, gli stimoli de' Tribuni secero anticipare i Comizj . Vi si nomino in primo Consolo Appio Claudio . Fu egli il terzo della famiglia Claudia , che di padre in figliuolo resto esaltato a quella Di- Claudio gnità. Tutti i Patrizi gli ayeano dati i loro fuffragi, colla speranza che il suo zelo per gl'interessi del Senato non fosse inferiore a quello de' suoi Antenati . T. Genuzio fu eletto in suo Collega . Tribuni, dopo questa nominazione, rinnovarono le loro infistenze e sollecitudini presso gli attuali Confoli per costrignergli a procedere all'elezion de' Decemviri . Menenio , il qual andava sempre formando infausti pronostici del cangiamento, che d'introdurre intentavasi, si rilegò in sua Casa con pretesto di malattia; e volle piuttosto più non uscir-

ne, che d'effere costretto, se intervenisse in Senato. di proporvi l'affare delle nuove Leggi . Seltio , dal canto fuo, ancorche favorevole a' Tribuni, credeva non essergli decoroso l'assumere ei solo un negozio di tanto pelo, fenza la presenza e il consentimento del fuo Collega. I Tribuni , a cui eran sospette tali procrastinazioni, s' indirizzarono ad Appio, e, al suo Collega, Confoli eletti per l'anno prossimo : Ebber eglino il fegreto d'impegnarli ne' loro interessi; probabilmente per la speranza di appoggiar loro la miglior parte della commissione nella creazion delle Leggi . Afficuratifi di quelli due Sepatori , gl' introdussero in un'Assemblea del Ropolo, che convocarono espressamente, per prendervi le necessarie mifure contra gli affettati ritardamenti de' Consoli at-Egli aringa tuali . Appio, montata la Bigoncia delle Aringhe,

in favore maneggio il suo discorso con tal artifizio, che senza del Popo- dichiararsi contra il Senato, seppe esser gradevole al Popolo . Consistevano i suoi punti principali nella . giustizia che aveavi di stabilir delle Leggi eguali fra tutti i Cittadini , affinche essendo Roma divisa , da tanto tempo, in due partiti, come fosse in due differenti Città, si formasse in avvenire una sola Repubblica. Diffe di più i ch'era perfuaso non doversi maggiormente differire la nominazione de' Decemviri: Che conveniva farne immediatamente la propofizione al Senato; e che se la sua elezione in Confolo, e quella pure del fuo Collega recasse pregiudizio allo stabilimento, e all'autorità de' Decemviri , eran essi pronti a rinunziarvi ; e che dichiarava che attualmente vi rinunziavano, e che in appresso, sacrificherebbero di buon cuore le loro vite per proccurare un sì gran vantaggio alla loro Patria, come lo è la pace e la riunizione de' fuoi Concittadini.

La maggior parte dell'Assemblea riputò questo discorso come quello di un vero Repubblichista, il qual sinceramente amasse la libertà del suo paese . Il Popolo, più che tutti, che tanto non aspettava

Della Repubblica Romana. Lib.V

da un Patrizio della famiglia Claudia, l'ascoltò con altrettanto di godimento; che di forpresa . Alcuni Senatori all'opposto, che conoscevano il genio fiero ed ambiziolo di Appio, temevano che fotto quell'apparente moderazione, e difintereffata esteriorità, non tenesse celati disegni totalmente contrari. Ma alla fine, come non erano che sospetti senza pruove di forta, tanto i Patrizi che i Plebei applaudirono con eccessi di lodi alla sua rinunzia ai diritti del Consolato . Si trattò d'introdurre l'affare in Senato Menenio, il qual si considava ne' segreti impegni contratti col suo Collega, fingeva sempre d'essere malato per dispensarsi dal convocar quel Consesso : ma Seftio, probabilmente guadagnato dalla promessa d'esser compreso nel numero de' Decemviri, gli mancò di parola. Fece assembiare il Senato, e propose l'elezione dei Decemviri. Secondo il solito suvvi discrepanza di pareti . Affezionati alcuni Senatori alle costumanze antiche, riguardavano con alienazione qualunque cangiamento nel governo dello Stato, e nell'amministrazione della Giustizia. Ma Appio potente di partito, fostenne ch'era assai giusto lo stabilire, di concerto col Popolo, delle Leggi, che in avvenire servissero di regole costanti per formare le giudicazioni de' Magistrati : e il suo parere finalmente prevalfe colla pluralità delle voci. Si determinò di procedere immediatamente all'elezion de' Decemviri ; ma fece ella rinascere una nuova difficoltà. I Tribuni del Popolo chiesero per sua parte che fossero ammessi a quella commissione cinque Plebei. Vi si opposero concordemente tutti i Senatori . Rappresentarono eglino, che dovendo i Decemviri occupare il luogo, e l'autorità de' Confoli, era cosa inudita che semplici Plebei, esclusi pel loro nascimento da qualunque Curule Magistratura, fossero investiti della Suprema Podestà . Si avviddero i Tribuni che il Senato non cederebbe la menoma cosa su quest'articolo. Dopo molte ragioni propo-

Decemviri creati

sefi dall'una e l'altra parte, dessisteres sinalmente dalle lor pretensioni, temendo di far interrompere parimenti la nominazion de Decemviri; e si convenne che satebbero estratti dal Corpo del Senato: Che pel cosso di un anno intero estretierebbero la Sorupha autorità: Che in quel frattempo non si elegerebbero nè Consoli nè Tribuni: Che l'autorità e le sanzioni di qualunque si fosse Magistratura, resterebbero sofopese sinche durasse la loro apministrazione: Che si fis formerebbero un Corpo di Leggi prese da quelle della Grecia, e dalle antiche consuetudini di Roma; e che dopo di averlo comunicato al Senato da al Popolo, e avutone il loro assenso, si metterebbe poscia in uso pel governo dello Stato, e nell'amministrazione della giussizia.

Qualche tempo dopo si tenne una solenne Assemblea di tutto il Popolo Romano convocato per Centurie. Fu ella preceduta dagli Auspizi, e dall' altre cerimonie della Religione, e si venne all'elezion

Ann. di Roma 302.

de' Decemviri: Appio Claudio, e T. Genuzio furono nominati i primi ; credutoli dovere una tal preferenza e un tale contrassegno di onore alla generosa loro rinunzia al Consolato. Susseguentemente si elessero L. Sestio, Veturio, C. Julio, A. Manlio, S. Sulpizio, P. Orazio, T. Romilio, e Sp. Postumio, tutti Consolari Personaggi. Lusingavasi il Senato d'una scelta de' più zelanti difensori de' suoi Diritti ; ma i più di essi per arrivare a quella Dignità, avean presi de' segreti impegni co' Tribuni del Popolo. Perciò i due partiti, ognun dal suo canto, rifguardarono quell'elezione come opera loro particolare, ed egualmente vi concorfero, ma con oggetti totalmente opposti .. Con tutto che Appio fosse il primo e come il Capo del Collegio de' De-, cemviri, fi conteneva, non offante, in una intera uguaglianza e perfetta intelligenza co' fuoi Colle-

Loro mo. ghi. Affettava soprattutto certe popolari maniere; derazione, rendeva il saluto a que' Plebei, ne' quali si riscon-

trava;

Della Repubblica Romana . Lib. trava ; affumeva fopra di fe i loro affari , proccurava loro una pronta giustizia. Ogni Decemiro per un giorno intero presiedeva a vicenda : hea in quel tempo i dodici Littori, che coi Fasci lo necedevano. Ergevano successivamente il lor Tribuale fulla Piazza; ed erano di tanta equità i lor gindizi, che incantato il Popolo dalla loro condotti. pareva si sosse di già scordato de suoi Tribun La maggior parte scongiurava gli Dei per la duri bilità d'un governo di tanta moderazione; e furonvi pure molti Plebei che si dichiararono, che invece di ristabilire il Consolato ed il Tribunato, non si avea a pensare che a rendere il Decemvirato perpetuo. Si applicarono i Decembiri con molto studio fa nell' intervallo di tutto l'anno, alla compilazion Pli 1.34, delle Leggi , che traffero in parte dalle antiche c. s. Costituzioni de Re di Roma, e parte da ciò che presero dalle Leggi della Grecia, che un certo Ermodoro di Efefo, che in quel tempo trovavasi a Roma, loro interpretò. Datofi compimento all'opera, Leg. lib. ne proposero dieci Tavole, delle quali non ce ne & 3. restano che alcuni frammenti . Alcune risguardano il Diritto Sacro; altre il Diritto pubblico, e il maggior numero il Diritto particolare. Si affissero pub-blicamente esse Tavole, perche ciascuno potesse leggerle, farvi le sue rissessioni, è comunicarle ai Decemviri prima che impor loro autorità di Legge. Si deferirono poscia al Senato, ove surono disaminate e ricevute colla pluralità delle voci : e si decretò con un Senatus-Confuito, che si convocherebbero immediatamente i Comizi delle Centurie per farle approvare da tutto il Popolo Romano.

Si prefero folennemente gli Aufoiz) nel giorno dell'Affemblea, e in preferza de Ministri della Religione furon lette di nuovo le Leggi. I Decemuni rapprefentarono al Popolo con molta affabilità, ch'essi credevano non aver ommessa cosa venuna di ciò chera loro paruto opportuno per la con-

Storia delle Rivoluzioni fervazion della Libertà , e per istabilire quell' uguaglianza ch'è si necessaria in una Repubblica. Nulla di meno, ch'essi esortavano i loro Concittadini ad esminate con attenzione l'opera loro, e a dir on franchezza ciò che penfassero doversi supprimere; o potervili aggiugnere; coficche in avvenire il Porolo avesse delle Leggi ch'egti medefimo avesse crate piuttosto che approvate le avesse. Non Gi dede risposta, che con immensi applausir a un discorso osì ingenuo e così moderato. La Leggi contenute nelle dieci Tavole furon ricevute di consentimento di tutte le Centurie » Vi furon folo alcuni particolari che differo mancarvi molti provvedimenti , co' quali si avrebbe potuto formare ancora due Tavole; e fe si fossero unite all'altre dieci, avrebbesi formato come un Corpo perfetto di tutto il Diritto Romano. Un tal oggetto produsse il desiderio di far immediate una nuova elezione de' Decemviri ancora per un anno. Il Senato ed il Popolo approvarono egualmente il difegno, ancorche con mire diverse. Non pensava il Popolo che di allontanare il ristabilimento dell' autorità Confolare, che gli riusciva sì formidabile; e il Senato, dal suo canto, ben gradi-

cotanto odiosi . Accordatofi dall'Affemblea il progetto', s' indicò il giorno in cui si dovea procedere a una nuova elezione de' Decemviri . Nello spazio che precedette questi Comizi, entrò la discordia nel Senato in propolito a questa Dignità. Vi aspiravano gli uni per ambizione ; ed altri , che da principio più apertamente si erano opposti al suo stabilimento, allora la ricercavano, ma col folo oggetto di escludere quegli, i quali nelle loro intenzioni e nella loro condotta Ambizio erano loro fospetti . Infingevasi Appio di non prene, e diffi- tendervi; e per ispirare a' suoi Colleghi il disegno di di Appio. rinunziarvi , dichiarava pubblicamente, che avendo essi riempiuti tutti i doveri di buoni Cittadini per

va di andarsi sbrigando de' Tribuni, che gli erano

Della Repubblica Romana. Lib.V. l'affidua applicazione di un anno intero, era giusto che col riposo venissero loro accordati de Successori.

Ma le sue unioni co' Duellj e gl' Icilj ; cioè coi Capi del Popolo, ei i partigiani degli antichi Tribuni di questo nome ; la cura che si prendeva di rendersi gradevole a' Plebei ; la sua piacevolezza e la fua moderazione sì opposte a quella ferocia che si rinfacciava alla samiglia Claudia; tutto ciò recava forma inquietudine agli emuli fuoi, e lo rendeva fospetto a' suoi Colleghi . Per afficurarsi quest'ultimi della fua esclusione, lo nominarono per presiedere alla nuova elezione. E perche correva l'uso che chi era Presidente dell'Assemblea elegesse quei che aspirassero alla Carica che riempiere conveniva, fi lufingarono che dopo la dichiarazione ch'egli avea fatta di rinunziare a quella Dignità , non ardirebbe nominar sè medefimo; oltrecche, non vi era efempio, almeno per le Dignità Curuli, che il Presidente si fosse proposto egli medesimo con pregiudi-. zio de' Candidati . Appio però rivolse contra loro il lor artifizio. Videli dunque nel giorno dell'e- Roma 303. lezione, contra tutte le regole della convenienza e della modestia, nominare sè medesimo in primo Decentviro; ed il Popolo che si lascia sempre ingannare da quei che san meglio dargli ad intendere le loro apparenti parzialità a' fuoi interessi, ratificò questa straordinaria nominazione. Fu poscia così abile il Decemviro, che fece eleggere Quinzio Fabio Vibulano, per dir vero, Consolar personaggio, e fin allora d'irreprensibili costumi, ma di uno spirito lento ed infingardo, naturalmente nemico degli affari, privo d'intrepidezza, ed incapace d'intorbidargli la difposit zione de' difegni ch' ei meditava. Colle mire medesime fece egli susseguentemente nominare M. Cornelio, M. Servilio, L. Minuzio, T. Antonio, e M. Rabulejo Senatori di poco credito nel loro Confesso, ma che gli erano raffegnati ; e che per gli fuoi fegreti imbrogli, aveano ottenuta la Dignità in com-

Ann. di

petenza

petenza de' Quinziani, e dello stesso Claudio suo Zio, Patrizio di tutto zelo, a cui fece egli dare l'esclufiva; e così pure a tutti i fuoi Colleghi del primo Decemvirato. Finalmente, ciò che più forprefe e mise in costernazione il Senato, si è, che Appio dimentico della propria fua gloria e di quella de' fuoi Antenati, non arrofsì, per adulare i vecchi Tribuni , a' quali venduta avea la fua fede , di proporre tre Plebei in Decemviri , col pretesto che sosse cosa giusta che vi avesse alcuno in quel Collegio che invigilasse agl' interessi del Popolo. Vi fece intrudere Q Petilio , C. Duellio , e Sp. Oppio , tutti e tre Plebei , e esclusi per la loro nascita da quelle primarie Magistrature, e che non vi pervennero, se non perche essi medesimi vi aveano introdotto Appio con tutti i voti del Popolo, di cui disponevano a lor piacere, e che gli aveano perfuafi in fuo fa-vore, fecondo le loro fegrete convenzioni.

Ann. di Appio alla fine, foortofi alla testa del Decemvi-Roma 303, rato col mezzo della sua dissimulazione, e de' suoizione de' intrighi, ad altro non pensò che a rendere perpetuo Decemviri, il suo dominio. Assembio subito i suoi Colleghi,

che tutti gli erano debitori della lor Dignità. Allora levarafi la maschera di Repubblichista , rapprefentò loro, che veruna cosa non era loro più agevole, quanto di ritenere per tutta la loro vita la podestà suprema; ch'eran eglino investiti d'una Commissione, in cui si trovavano riunite l'autorità Confolare e l'autorità Tribunizia ; che il Senato ed il Popolo sempre opposti, piuttosto che di vedere il ristabilimento di quelle due Magistrature a loro egualmente odiofe, lor lascerebbero volontieri la cura del governo; che infenfibilmente si avvezzerebbono i particolari alla loro autorità; e che per confervarla, dovevano deferire al lor Tribunale la conoscenza di tutti gli affari, fenza permettere che si portasfero al Senato o all'Adunanza del Popolo. Che bifognave foprattutto, evitare con ogni studio qualunque

Della Repubblica Romana. Lib.V. 15
que convocazione di quei due Corpi, che gli farebbe avvedere de' loro privilegi e delle loro forze'.
Che in quella forta di Assemblee rinvenivansi sempre degli spiriti inquieti ed intolleranti qualssia dominio; e che per rendere inconcussa la possinaza del Decemvirato, stava dell'interesse de' Decemviri l'unissi firettamente fra d'essi, che aver doveano una reciproca compiacenza gli'uni per gli altri; che tutto il Collegio doveva prender impegno negli affari particolari di cadaun Deeemviro; e aggiunse, ch'ei pen-fava dover eglino impegnasti tutti, con giuramenti

i più folenni, a non isturbarsi mai gli uni cogli altri nell' esecuzione de' loro privati divisamenti.

Siccome il diforfo di Appio lufingava piacevolmente l'ambizione de' fuoi Colleghi, così effi feguirono le fue mire. Ognuno fece applaufo a' fuoi D. H. libz progetti; tutti fecero que' giuramenti ch'egli loro 10. fubfin. preferifle; e convennero di comun accordo di niente ommettere per ritenere per tutta-la loro vita quell' imperio e dominio che per un fol anno era stato lor defe-

rito: nuova cospirazione contra la pubblica Libertà. Questi nuovi Magistrati presero il possesso della lor di Maggio. Dignità alle Idi di Maggio; e per inspirare a prima vista del timore e del rispetto al Popolo , compar- Tirannia vero in pubblico, ciascuno con dodici Littori, a' de' Dequali avean fatte prendere le scuri co' loro fasci , a cemviri. somiglianza di que' che marciavano avanti i Re di Roma, o avanti il Dittatore; cosicche su riempiuta la piazza di cento e venti Littori che sbaragliavano la moltitudine con un fasto ed un orgoglio insopportevole, in una Città, ove per l'addietro regnavano la modestia e l'uguaglianza. Il Popolo non vide che con isdegno un tale apparato della tirannia. Confrontata da esso la moderazione de' Confoli colle maniere feroci ed altiere de' Decemviri, fecegli ben presto desiderare l'antico governo. Lagnavasi in segreto che per due Consoli gli sossero dati dieci Re . Ma erano intempestive simili rifles-

Toursen Cough

fioni.

sioni , ed ei non era più il Padrone di distruggere l'opera fua medefima . Cominciarono i Decemviri a regnare imperiofamente, e con una autorità affoluta. Oltre i loro Littori , stavano sempre circondati da una truppa di gente senza nome , la maggior parte criminofa ovvero oppressa da' debiti , e che non poteva trovar afilo che nelle turbolenze dello Stato. Ma niente di più deplorabile, quanto il vedersi in un subito al corteggio di que nuovi Magistrati una folla di giovani Patrizi, che preserendo la licenza alla libertà, si unirono servilmente a' dispensatori delle grazie. E per rendere pur soddisfatte le loro passioni, e compiuti i loro piaceri, non arrossivano d'essere i ministri ed i complici di quegli de' Decemviri . Più non v'erano ficuri rifugi per la bellezza nè per la modestia . All'ombra della fovrana podestà rapivano impunemente quegli sfrenati giovani le Donzelle dal feno delle loro madri ; ed altri con fievoli pretesti fi rendevano usurpatori de' beni de' loro vicini. In vano fi ricorreva a' Decemviri ; rigettavansi con dispregio gli sgraziati ; e il solo favore , o gli oggetti dell'interesse avevano luogo di diritto, e di giustizia. Che se qualche Cittadino per un avanzo dell'antica libertà, fosse così ardito di far iscoppiare il proprio risentimento; que' Tiranni lo facean battere a colpi di verghe come uno schiavo; altri andavano esiliati; ve ne furon pure che fi fecero morire ; e la confiscazione seguiva sempre il supplizio degl' infelici.

Il Popolo che stava gemendo sotto un dominio così tirannico, atttendeva dal Senato la propria libertà . Ma la maggior parte de Senatori temendo il furore de' Decemviri , si era ritirata alla Campagna . Quei che eran rimasti in Città , mal volentieri non foffrivano che la severità del governo presente desiderar facesse quello de' Consoli, e si lusingavano, che il Popolo di buon cuore rinunziato avrebbe al ristabilimento de' Tribuni, se vi avesse

Della Repubblica Romana . Lib.V. potuto trarlo al dominio de' Decemviri.

C. Claudio, Confolar personaggio, e Zio di Appio, sensibilmente afflitto di vedere il suo nipote ergersi in Tiranno della fua Patria, prefentoffi molte volte alla fua porta per rimostrargli, fin a qual segno ei disonorasse la memoria de' suoi Antenati con una condotta sì detestabile. Ma, quel Capo de' Decemviri che temeva le di lui rimostranze, deludeva le di lui visite con différenti pretesti. Non vi su caso che C. Claudio potesse mai introdursi nell'appartamento del Nipote ; e ben pruovò quel vecchio Magistrato, che i

Tiranni più non riconoscono nè Parenti nè Amici. Frattanto i Decemviri aggiunsero due Tavole di Due Ta-

Legge alle dieci, che l'anno avanti fi erano promul- vole iggate ; ma niente vi decretarono in propolito alla giunte alpartigione delle Terre di conquista. Si fece pur riflessione, che nelle due ultime Tavole eravi inserito un articolo, che proibiva ai Patrizi e ai Plebei il contraere reciproche parentele; e che di una antica costumanza aveano formata una Legge espressa . Si fospettò che i Decemviri, non per altro avessero creata questa nuova Legge, ed ommesso nello, stesso tempo. qualche provvedimento in riguardo alla division delle terre, che per fomentare continuamente la discordia fra i due Ordini della Repubblica . Dubitavan eglino, che se la Nobiltà ed il Popolo tornassero a riunirsi, non rivoltassero contra di essi quell'antica animosità che tanto stava loro; a cuore, che non si estinguesse. Con tuttociò, siccome l'autorità de' Decemviri non dovea durar più che un anno, così speravasi zione de che col terminarsi di questo tempo, dovesse pure Decemviaver fine la lor tirannia. Ma comparvero le Idi-ti. di Maggio fenza la menoma apparenza di Comizi, nè di Assemblee per l'elezioni . Si discoprirono allora i Tiranni, e al dispetto del Senato e del Popolo si mantennero nel governo senza altro diritto,

che con quello della forza e della violenza. Proferiffero tutto ciò che rendeva loro sospetto. Da se mede-

Tom. II.

simi si esiliarono molti Cittadini dalla propria Patria; alcuni rintracciarono l'asso sin presso i Latini e gli Eruci; e Roma, quasi diserta, restonne pre-

da de' Tiranni .

Tatti in segreto deploravano la perdita della libertà senza che si trovasse nella Repubblica alcun Cittadino così generoso che intentasse di rompere le sue catene. Pareva che il Popolo Romano avesse simarrito quel coraggio, che per l'addietto lo rendea temuto e rispettato da' suoi vicini. I Latini e turti gli altri, che si erano soggettati al Romano dominio, spregiavano gli ordini che loro ingiugievansi, come se tollerar non potessero che rispedesse l'Imperio in una Città che non era più libera, se gli Equi ed i Sabini, sin sulle porte di Roma impune-

mente esercitavano le loro incursioni .

Volendo questi nemici implacabili della Repubblica profittare della costernazione del Porolo Romano, misero in piedi due Eserciti. Si avanzarono i Sabini lungo il Tevere fin a cento quaranta stadi da Roma ; e gli Equi dopò aver devastato il territorio di Tuscolo, furono ad accamparfi vicino ad Algido. Pareva minacciata Roma di affedio da queîli due Corpi di Truppe . I Decemviri rimalero estremamente sorpresi da una tal novità; era sorza. che armaffero ancor effi; ma non poteano efeguirlo fenza l'affenfo del Senato e del Popolo, quanto odiosi e agli uni e agli altri renduti si sossero . Tennero diversi particolari configli, ma tutti confusione ed agitamento: trattavasi di decidere se avessero ad indirizzarsi al Popolo o al Senato; ma il loro maggior imbarazzo si era , ch' essendo già spirato l'anno della loro Magistratura, temevano non venisse loro disputato, come a semplici privati, il diritto di convocazione. Finalmente dopo molte deliberazioni, avvegnacche i Decemviri erano, per la maggior parte del corpo del Senato e che vi aveano de' partigiani, fi determinarono a convocarlo, e con-

Della Repubblica Romana. Lib. V. 19 vennero come ciascuno si dovesse contenere nell'Asfemblea. Le loro creature presero l'impegno di rispondere alle querele di quei che insistessero per la suppressione del Decemvirato. Preser eglino un tal partito, colla mira di ottenere, pel loro credito la leva delle Truppe ; e si lusingarono che ancorche paresse sdegnato il Popolo, non potrebbe opporvisi, avendo egli perduto infieme co' fuoi Tribuni il di-

ritto di opposizione.

Un Banditore per ordine de' Decemviri , pubblico di Roma immediate la convocazion del Senato. Vi furon es- 304. fi , ma non vi trovarono che i foli lor partigiani . Gli altri Senatori aveano abbandonata la cura de' pubblici affari , ed eransi ritirati , come dicemmo , nelle loro Cafe di campagna. I Degemviri vi fpedirono de' Cursori a indicar loro l'Assemblea pel domani. Rivennero, per la maggior parte, a Roma, e-furono in Senato, ma con oggetti affai diversi da quelli de' Decemviri . Con istudiato discorso Appio rappresentò la necessità di riprender l'armi, per opporsi alle incursioni degli Equi, e de' Sabini.

L. Valerio Potito, fenza alpettare il fuo tempo, dezza di levossi in piedi. Egli era figliuolo di quel Valerio L. Valerio che resto ucciso alla testa de Romani combattendo Potito. contra di Erdonio, e pronipote del famoso Valerio D.H. l. 11. nominato Pubblicola, uno de' primari Autori della pubblica Libertà. Appio temendo che un nomo di una nascita e di un carattere come Valerio, s' ei parlasse, il primo, non avvanzasse qualche consiglio contrario agl' interessi de' Decembiri , gli disse fieramente, che sedesse ed osservasse il silenzio, dovendo aspettare che Senatori più vecchi di lui , e più riguardevoli nella Repubblica, aveffero dichiarati i lor fentimenti : , Avrei aspettato gli ripigliò piacevol-" mente Valerio, fe di altro affare, che di quello da , voi proposto , parlar io dovessi . Ma qui si , tratta della Libertà della Repubblica . Dovrassi ,, dire che un semplice particolare, la cui Magistra-

, tura è di già spirata; abbia fatto tacer Valerio? Sarà possibile che la vostra tirannia costringa un , Senatore a desiderar quel soccorso, che il Popolo femplice traeva dall'opposizione de' fuoi Tribuni? . Ma giacche voi, e i Colleghi vostri, ne avete , usurpata la potestà , me ne appello a questi Col-, leghi medesimi , non tanto colla speranza di otte-, nere il menomo ajuto , quanto per esporre agli " occhi del pubblico la cospirazione da voi tramata , contra la comun libertà. E voi, più che tutti, Fabio Vibulani che ben tre volte folte onorato del , Confolato , lascerete dire , che per compiacere a' , Tiranni, avete traditi gl' interessi della vostra . Patria ? Ambiguo Fabio e tutto sconcertato, niente rispo-

fegli. Ma Appio tutto infiammato di collera gli gridò di bel nuovo, ch'egli gli comandava il filenzio; e gli altri Decemviri lo minacciarono di precipitare dall'alto della Rocca Tarpeja come un imbroglione ed un fediziofo. Un procedere di tanta violenza, e sì straordinario in un Confesso, ove regnar dovea una perfetta uguaglianza, mife tutta Coffanza l'affemblea in commovimento . M. Orazio Barbato ne rimostrò maggior indignazione. Egli era pronipote di quell' Orazio Coclite il quale, per la difefa della libertà della fua Patria, fostenne folo, sopra d'un ponte, tutto lo sforzo dell'Esercito di Porsenna . Quello stesso spirito di Repubblica che tanto avea onorati i Padri, fi era tramandato ne' lor figlinoli.

di Orazio Barbato.

> quini, e da Tiranni della loro Patria. " Voi parlate, lor diffe, della guerra de' Sabini, , come se il Popolo Romano avelle più fieri nemi-, ci di voi medefimi. Vorrei ben fapere con qual' autorità voi convocaste quest' Assemblea, e con qual diritto pretendete presiedervi ? Non è forse

> Orazio dunque di cui parliamo , non potendo maggiormente soffrire l'orgoglio e l' insolenza de' Decemviri, si alzò, e trattogli pubblicamente da Tar-

> > " fpi-

Della Repubblica Romana . Lib.V. , spirato il tempo della vostra Magistratura? Ignorar voi potete che per un fol anno vi è ltata con-, ferita la potestà del Decemvirato ? Noi vi sce-" gliemmo per istabilir delle Leggi convenevoli ad uno Stato libero; e pure non ci lasciaste alcun contrassegno di quella uguaglianza, ch'è l'unico oggetto de' Romani . Avete suppresse le Assemblee del Popolo, e le convocazioni del Senato. Più non si parla di elezioni, nè di Consoli, ne di Tribuni . Tutti gli annuali Magistrati restano sospesi . Voi assolutamente cangiate l'antico ordine del governo, per innalzare , fulle fue ruine il vostro imperio, e il vostro parn ticolare dominio . Ma fiavi noto, che il fangue , di Valerio e di Orazio, che in altri tempi fcaccia-, rono i Tarquini di Roma, rende tuttavia animan ti i lor discendenti . Abbiamo noi il coraggio medesimo, e il medesimo zelo per la libertà del-, la nostra Patria. Gli Dei , protettori di questa , Città, c'impartiranno l'evento medesimo; e con-, fido che il popolo gelofo della fua libertà del pari che i fuoi Antenati, non ci abbandonerà in sì , giusta intrapresa.

trepidezza. Eran dubbiofi, fe doveano dimostrarsi sdegnati, oppure affettare moderazione. Appio, per rappatumare gli spiriti, rappresentò, che ben lungi dal voler ergerfi in Tiranni, non aveano convocato il Senato, che per prendere i fuoi Configli fugli affari correnti. Che se egli ave imposto silenzio a Valerio; none fu che per obbligarlo a conformarsi all'uso ordinario; dovendo ciascuno dire il proprio parere al suo tempo, purche il Presidente del Senato altrimenti non ordinasse. In quello stesso puntorivoltofi a C. Claudio suo zio, lo esortò ad esporre il suo sentimento con quella franchezza che re- dezza di C. gnava nell' Assemblea . Lusingavasi che l' interesse Claudio . di fua famiglia, l'asfinità del sangue, e l'onor pu-

Rende storditi i Decemviri un discorso di tanta in-

re che gli faceva di chiedergli il primo la fua oppinione, l'obbligassero a constara l'asprezza del difeorso di Orazio contra di Jui. Ma avea a fare contra un vero Romano; il quale ben volentieri avrebbe sagrificati i propri figliuoli alla conservazione della pubblica Libertà. Molre volte pure era stato alla Casa di Appio, come già il dicemmo, per rimofraragli l'inguidizia del suo governo: con diferenti pretesti, i dimessici, per ordine del lor padrone, glie ne aveano sempre intredetto l'ingresso, dirgli lipotè, se non in quella pubblica Assemblea, dirgli li-

beramente i suoi sensi.

Rappresentò dunque questo Senatore, che si trattava di due affari di differente spezie ; d'una guerra straniera che si dovea sostenere ; e della necessità di porgere rimedio alle domestiche dissensioni in proposito del governo. Che quella che chiamavasi guerra, altro non era che passeggiere scorrerie di alcune partite nemiche, che si erano arrischiate di accostarsi alle frontiere dello Stato, col solo vantaggio delle divisioni, che regnavano nella Repubblica, Che conveniva ristabilire la calma e l'unione in Città; e che dopo ciò basterebbe innalberare gli Stendardi delle Legioni, per fugare gli Equi ed i Sabini. de' quali tante volte aveano trionfato i Romani. Che dubitava però che il Popolo volesse arrollarli fotto le insegne de' Decemviri, ch'ei giustamente rifguardava come femplici particolari, che aveano ufurpata la fovrana potestà, e che , senza l'assenso del Senato, e senza il consentimento del Popolo, si erano perpetuati di loro privata autorità nel governo dello Stato. Indirizzandosi poscia ad Appio:,, Non " vi può forse non esser noto, gli disse, quanto un sì ingiusto imprendimento sia odioso a tutti gli " uomini dabbene? e se voi ne avete dubbio; quel , volontario esilio, a cui si son condannati i nostri " Senatori più illustri, non yi rende bastevolmente , instruito ch' essi vi reputano come un Tiranno? " Sof-

Della Repubblica Romana. Lib.V. , Soffre , suo mal grado , il Senato , che gli abbiate estorta la sua autorità; implora il Popolo la via , di appellazione , oppure quella dell'opposizione », che voi supprimeste ; tutti i nostri Cittadini vi ri-, domandano, gli uni i lor beni, che son divenuti " la preda de' vostri satelliti , gli altri le lor figlinole che loro rapilte per isfogare le vostre , criminose passioni . Tutta la Città, e totta , la nazione abbominano una Magistratura che ha " distrutta la libertà, scancellato l' uso de' Co-" mizj , usurpata la legittima autorità de' Consoli, e ruinato il poter de Tribuni. Rinunziate pure alla Repubblica quella possanza, ch'ella non vi ha affidata che per un fol anno; restituiteci la forma del nostro antico governo; rendetevi a voi mede-, fimi . Rammentatevi della vostra primiera virtus , e abbandonate con generolità, unitamente ad un , ingiusto dominio , quel nome di Decemviro che , è divenuto cotanto odiofo. Ve ne fcongiuro pe' nostri comuni antenati, per gli Mani di vostro , Padre, quell' illustre Cittadino che vi ha lascian ti sì grandi esempi di moderazione, e di zelo per la pubblica libertà. Ve ne scongiuro soprat-, tutto per la vostra salute, e per la cura della , vostra vita, che non potete se non infamemente ,, perdere fra i supplizj, se con perversa ostinazione continuate a ritenere l'ingiulta potestà, che usur-" paste a' vostri Concittadini. Appio, ricoperto di confusione per sì giusti rinfac- Confusio-

ciamenti, non ebbe forza per rispondervi. Rispuardavasi il suo silenzio, come una prossima disposizione di Redavasi il suo silenzio, come una prossima disposizione di Risposizione del Reimanne del suoi Colleghi, ripigliando il discorso di M.Coruno de' suoi Colleghi, ripigliando il discorso di M.Corclaudio, e rivolgendosi a lui, gli diste bruscamente; che quei ch' erano incaricati del' governo della Repubblica, non avean bisogno de' suoi Consigli per
regolare la' loro condotta. Che s' ei si presimeva autorizzato di dare particolari istruzioni al suo-

nipote, poteva andar a ritrovarlo in fua Cafa; che nel Senato non fi trattava che di pubblici affari, e della necessità di prendere l'armi per far fronte agli Equi, e a' Sabini che si avanzavano verso Roma; che sopra quel proposito ei poteva esprimere il suo sentimento, senza appartarsi in straniere materie. Più adirato Claudio pel filenzio dispregiante di Appio, che, per l'insolente risposta del di lui Collega, indirizzandosi al Senato, gli disse:,, Giacchè nè in sua " Casa, nè in pien Senato Appio (degnasi di parlar-,, mi, e ch' io fono così fgraziato di veder ufcire ", dalla mia famiglia il Tiranno della Patria . vi , dichiaro , Padri Coscritti , ch' io sono determina-, to di ritirarmi a Regillo . Da me medefimo , prendo bando da Roma; e giuro di mai più rientrarvi che colla libertà . Non ostante per adem-, piere l'obbligo che mi corre di avanzarvi il mio , fentimento in riguardo alle contingenze correnti, , non credo che si deggian fare leve di truppe di , forta, fe prima non si sieno eletti de' Consoli per , comandarle.

L. Quinzio Gincinnato, T. Quinzio Capitolino, e L. Lucrezio, tutti perfonaggi Confolari, e de' primi Senatori, furono del fentimento medefimo, e l' un dopo l'altro conchiusero per l'annullazione del Decemvirato . M. Cornelio uno de' Decemviri . temendo che il credito di quei grand' uomini non attraesse gli altri Senatori , interruppe l'ordine del Discorso prendersi i pareri, e richiese quello di L. Cornelio suo di L. Cor- Fratello, con cui prima avea concertato il discorso favore dei che tener dovea pel fostegno del Decemvirato. Alzatofi quel Senatore, fu ben cauto nel non impren-

Decemvi-

dere di giustificare l'autorità, e la condotta de' Decemviri : pigliando bensì un giro di maggior artifizio, rimostro folamente ch' ei si differisse l' elezione dei nuovi Magistrati finche si cacciassero gl'inimici dal territorio. " Quegli , ei disse, che con tanto ardo-, re follecitano la suppressione de Decemviri , hau , for-

Della Repubblica Romana . Lib.V. 25 , forfe avuta parola dagli Equi e dai Sabini che . terranno essi sospeso il progresso dell'armi loro. . finattanto che noi abbiamo cangiata la forma del " nostro governo ? Ben vi è noto , Padri Coscritti, , qual tempo efigano le nostre elezioni : conviene , che fieno precedute da un Senatus-Confulto, da cui , sieno ordinati i Comizj. Quest' Assemblea, sia , che resti convocata o per Centurie o per Tribù, , non può tenersi che ventisette giorni dopo che ne , farà fatta la pubblicazione . E prima che fieno , eletti i nuovi Magistrati, e confermati poscia da una , nuova Affemblea, che fienfi accinti al governo , della Stato, e alle leve delle Truppe necessarie per , opporfi a' nemici, chi può promettervi che non , gli vediamo alle porte di Roma, e in istato di " formarne l'affedio? Diremo noi scioccamente agli " Equi e ai Sabini: Sospendete, Signori, lo sforzo " dell' armi vostre ; lasciateci terminare in pace le , nostre domestiche divisioni ; non è per anche con-", venuto il Senato sulla forma del Governo; ma " fe una volta si ristabilisee il Consolato; se nuovi Magistrati si mettono alla testa de' nostti Eserciti, , in quel caso sate un fascio delle vostre armi , pi-" gliate de' rami di verbena, e venite a dimandar-,, ci umilmente la pace, se pruovar non volete il " furore della nostra possanza? Somiglianti discorsi ... dovrebbero forse effer intesi in un Consesso sì ve-,, nerabile? E pure queste sono le naturali conseguenze del configlio di C. Claudio . Il mio per tan-" to-si è, che i nostri Decemviri arrollino incessan-3, temente le Legioni , e che immediate marciano , agl' inimici. Scacciamogli dalle nostre frontiere; , che sieno costretti, pel terrore delle nostre forze, , a venir ad implorare la pace ; e dopo l'efferci , afficurati del di fuori, applicate, Signori, tutti gli , studi vostri agli affari di dentro . Colla vostra , autorità invocate quella de' Decemviri , se non voo gliono fpontaneamente fpogliarfene . Fate che

r. H. 115;

"vi rendino conto di loro amminifrazione; nomi-"nate nuovi Magifrati in lor vece; e che ripigli » le fue antiche cofituzioni la Repubblica. Ma "permettetemidi dirvi, che in materia di governo, deggiono maneggiarli gli affari fecondo le congium-"ture, e deggion dipendere dal tempo e da bifogni

dello Stato.

I partigiani de' Decemviri si dichiararono apertamente per quelle parere. I più giovani Senatori, quando toccò a loro di parlare, yi si conformarono, mossi dal loro coraggio, e dall' impazientza di venir alle mani cogl' inimici. Alcuni de' più attempati presero il medesimo partito, con l'oggetto, che dopo terminata la guerra, supprimendosi senza alcuna resistenza il Decemvirato, ricaderebbe il governo nelle mani de' Consoli, i quali per la loro taviezza e moderazione porrebbono- forse avvezzare insensibili mente il Popolo a far di meno de' suoi Tribuni.

Difcorfo ardito di Valerio.

Appio, che con interno piacere scorgeva la maggior parte de' pareri conformi a quello di Cornelio, richiese sul fine , e come per una semplice forma, il sentimento di Valerio, a cui egli avea imposto silenzio al principio dell'Assemblea. " Ed è possibi-, le , sclamò questo Senatore ; che noi possiam soffrire, che i nostri Tiranni in quest'oggi esercitino , il lor Imperio nel Senato , e fino nel Santuario " della Libertà? Mi si è chiusa la bocca, quand'io : , poteva parlar utilmente; e adesso che si son presi , tutti i pareri, che il maggior numero si è dichia-" rato per quello di Cornelio, e che qualunque ri-" mostranza , poco men che infruttuosa , diviene, , mi si dice ch' io parli . Come si sia; non sia ve-" no ch'io tradisca la mia coscienza e gl'interessi , della Patria. Io dirò ciò che penfo della conti-, nuazione di quel potere ch'hanno usurpato i De-" cemviri ; e lo dirò con tutto il coraggio e con tut-" ta la libertà d' un vero Romano.

" Di primo tratto dichiato, che mi foscrivo di

Della Repubblica Romana . Lib.V. 27 ", tutto il mio cuore a tutto ciò che C. Claudio vi rappresentò con tanta saviezza sulla necessità di , eleggere nuovi Magistrati, prima del mettersi in , campagna. Ma perche L. Cornelio partigiano del-, la Tirannia si è sforzato di render ridicolo un con-, figlio sì giudizioso, che col pretesto gl'intervalli ne-, cessari per l'elezione di questi Magistrati, confu-, merebbero un tempo che converrebbe impiegare , a sospignere gl' inimici, credo d'effere obbligato , a farvi capire l'artifizio, che sta nascosto sotto il , fuo falso ragionamento . Per convincervene, ricordatevi folamente della condotta tenura dalla Re-, pubblica, fon già quasi dieci anni, contra gl'ini-, mici medefimi fotto il Confolato di C. Nauzio e , L. Minuzio ..

, Vi è noto , che in tempo che Nauzio si era. , opposto da una parte a' Sabini , Minuzio suo Col-, lega si lasciò rinserrar dagli Equi negli stretti di , alcune Montagne . Trattavasi di mettere sul piede un nuovo Esercito per disimpegnarlo; Si op-,, ponevano al lor ordinario i Tribuni a qualunque " leva di Truppe, quando il Senato non avesse so-" scritta la Legge in riguardo alla partigion delle , Terre. In tal estremità, non volendo i due par-, titi rilasciare la menoma cosa delle lor pretensio-", ni , si ebbe ricorso a un Dittatore , la cui auto-" rità fosse superiore al Senato, e ai Tribuni del " Popolo . Fu eletto L. Quinzio; si fu a cercarlo " alla campagna; rinvenne a Roma; formò un nuo-"vo Esercito, e in quattordici giorni rende libero " quello di Minuzio, e trionfo de' Nemici. Chi ci , impedifce quest'oggi di seguire un esempio sì re-, cente, e sì faggio ? Eleggiamo attualmente un " Inter-Re, come lo faremmo, fe fossero morti i , due Confoli . Che questo Magistrato nomini " un' Dittatore : voi in un istante avete un Ma-" gistrato legittimo; e tutto ciò può farsi in mi-, nore spazio di un giorno . In vigore del so-

vrano potere annesso alla sua Dignità, farà leva di Truppe, si anderà subito incontro a' nemici ; e al , ritorno dalla Campagna, questo Magistrato, la , cui autoritàt non può durar che sei mesi, darà co-", modità, colla fua rinunzia, di procedere, fecon-, do le consuete forme , all'elezione de Consoli. , Che se per lo contrario , voi confidate a' Decemviri il comando delle vostre Legioni ; credete voi , che uomini così ambiziosi , che hanno usurpato un potere tirannico, e che a pregiudizio delle nostre Leggi ricufano con tanta pertinacia di lasciar i n, i fasci, vorranno poi con facilità mettere abbasso " l'armi? Temete pure piuttofto, che non le rivol-, gano contra voi medefimi , e non fe ne fervino , per rendere perpetua la lor tirannia. Dimando , dunque, riflettutosi il pericolo, in cui si trova la , pubblica libertà, che si disamini la mia proposi-, zione di nominarfi attualmente un Dittatore, che , si prendano i pareri su quello punto, e che si " raccolgano i fuffragi.

Rientrarono in tal fentimento quei Senatori, a' quali era odiosa e sospetta la possanza de' Decem-viri. Ma i partigiani di questi si misero a gridare che il comando degli Eserciti era stato decretato a' Decemviri colla pluralità delle voci; ch'era quegli un affare deciso, e che l'opposizione di Valerio non doveva effere confiderata, che come una voce di meno in loro favore . Appio per rinvigorire questa dichiarazione, aggiunfe; che non era feguita quell'Adunanza, che per dar festo alla guerra che gli Equi e i Sabini facevano alla Repubblica: Che C. Claudio, Cornelio, e Valerio aveano, esposte oppinioni differenti ; ma che avendo prevaluto quella di Cornelio pel numero de' fuffragi, egli commetteva al cancelliere l'estendere sul fatto stesso il Senatus-Confulto, che deferiva a' Decemviri la cura di quella guerra, ed il comando delle Legioni. Affacciatofi poscia a Valerio, gli disse con amaro sorriso, che s'egli mai pervenisse al Consolato, potrebbe in quel tempo sar

Della Repubblica Romana . Lib.V. rivedere il giudizio di un affare decifo. Dopo aver foscritto il Senatus-Consulto, si levarono i Decemviri, ed ufcirono dal Senato col feguito de' loro partigia-'ni, da' quali erano felicitati per l' avvantaggio da lor riportato full' avversario partito.

Il comando delle Truppe stato lor deferite, assi- Tirannia curava la loro autorità, e rendevala sempre più for- de Demidabile. Se ne servirono per vendicarsi de' loro cemviri. particolari nemici, nel cui numero contavan essi, quei che non si costituivano loro schiavi. Ognuno deplorava segretamente la perdita della libertà. L. Valerio e M. Orazio, che non volevano mancare alla Repubblica, nè a se medesimi, assembiarono nelle loro case un gran numero di loro Amici e Clienti, per formarfene un foccorfo contra la violenza de' Decemviri; e più non comparivano in Città, se non vigorofamente scortati, per essere in istato di opporsi all' insulto, di cui avean eglino argomento di ben temere. Era divisa in due fazioni la Repubblica: si vedeva da una parte un sommo zelo per la libertà, e un'inviolabile offervanza alle Leggi: si scorgeva dall'altra una brama fmoderata di dominio, fostenuta dalla magistratura, e dalle apparenze della legittima autorità . L'aftio de' due partiti facea dubitare una guerra civile. C. Claudio Zio del Decemviro di questo nome, per paura di trovarvisi impegnato', uscì di Roma, come già se ne protestò, e ritirossi a Regillo sua antica Patria. Altri Senatori e principali Cittadini di Roma, che non poteano tollerare l' imperio de' Decemviri , e che tuttavia non si sentivano in forze per distruggerlo , rintracciarono un afilo alla campagna, o presso i Popoli vicini. Appio sdegnato per tali assentamenti che visibilmente indicavano l'avversione, che si avea al suo governo; mise guardie alle porte della Città; ma poscia le levò, avvedutosi che con una tale precauzione aumentava il numero de' malcontenti . Per vendicarsi, però di quei che si erano ritirati, con-

Storia delle Rivoluzioni fisco i beni che essi aveano in Roma; con cui fece Un procedere di tanta violenza aprì gli occhi del

Popolo e del Senato: Ben conobbero che in vece di

le paghe, e ricompensò i fuoi fatelliti.

faggi legislatori , aveano ritrovati de' Tiranni . Il Popolo geloso e nemico dell'Autorità del Senato, avea veduto da principio con piacere elevarsi fulle ruine del Consolato una nuova possanza, che non facea parte del governo ai Senatori . Dal Tuo canto il Senato non si era opposto allo stabilimento di un Tribunale, che lo avea renduto libero dalle Aringhe fediziose de' Tribuni' del Popolo ; e l'uno e l'altro Ordine della Repubblica aveano scambievolmente facrificate le loro Magistrature . I Decembiri depositari della loro autorità se n'erano abusati, non avendo altro oggetto che di perpetuarsi nel governo; ed essendo gli arbitri del comando degli Eterciti, fpregiavano i malcontenti ch' essi non temevano . Abbandonato il Popolo da' fuoi Tribuni, videfi obbligato ad arrollarfi fotto le infegne. Furono ben presto compiute le legioni; fe ne formarono Anno di tre corpi . Q. Fabio Vibulano alla testa d' un Cor-Roma 304. po marciò contro a' Sabini, e fe gli diedero per Colleghi, e per Configlieri Q. Petilio; e M. Rabulejo . M. Cornelio fu eletto General delle Truppe che doveano far contrasto agli Equi, e si spedirono con esso lui L. Minuzio, M. Sergio, T. Antonio, e C. Duellio tutti Decemviri : Appio loro Capo restossene a Roma con Oppio, e ritenne un corpo di milizia, ch'ei mise come in guarnizione nel Campidoglio, per sostenere la sua potestà contra gl'inimici domestici, che più degli stranieri erano formidabili . In questo modo , semplici particolari sotto il titolo di Decemviri , si renderono padroni di tutte le forze dello Stato, il quale per tutto il corfo del lor dominio, non avea che il folo nome di Re-

Il Popolo che componeva le Legioni, voglio dire

pubblica.

Della Repubblica Romana. Lib.V. i Centurioni ed i Soldati , ripieni di sdegno per aver Eferciti

perduta la libertà , non vollero vincere , dubitando di dei Decemaumentar la possanza de' Decemviri, se gli rendevano vittorioli. Furono sconfitti i due eserciti appena non combattendo. Non che battaglie, furono difordinatissime sughe. Il corpo opposto agli Equi, perdette l'armi e il fuo bagaglio ; l'altro destinato contro a' Sabini abbandono il suo Campo, e si ritiro precipitosamente sulle terre di Roma. Si disperdettero i Soldati', e più non fi raccolfero se non quando furono fuor di vista degl' inimici; e in Roma s' intese la nuova di quelle rotte colla stessa allegrezza, che in altri tempi avrebbeli avuta per una compiuta vittoria.

Si mormorava apertamente in Città, che non bisognava stupirsi, se l'armi della Repubblica non avessero ottenuti felici successi sotto Capi usurpatori del comando. Chi domandava de' Confoli ; chi proponeva di eleggersi un Dittatore, come necessario in una pubblica calamità ; ed il Popolo fospirava il

ristabilimento de' fuoi Tribuni .

Siccio Dentato, quel famoso Plebeo, che si era tro- Storia di vato in cento venti combattimenti, altro non facea Siccio. che rendere instruita la moltitudine dei falli, ch' ei pretendeva, che i Decemviri avessero commessi nell'amministrazione di quella guerra. Il suo sentimento, e lo spregio ch'egli avea per que' Generali, fece passaggio alle Legioni. Appena il Soldato volea dipendere da' lor ordini : gli uni dimandavano de' viveri; altri dell'armi; ed una universale scontentezza fembrava annunziare una vicina rivolta.

Appio attento agli avvenimenti , spedisce a' suoi Colleghi reclute, e monizioni di bocca. Commette loro di tenere in rispetto la milizia col timore del gastigo; e se la via de supplizi paresse loro pericolofa nella congiuntura, non mancherebbono di opportunità nel rimanente della Campagna di farsegretamente perire i più ammutinati . Ne diede loro

loro I efempio . Eragli odiolo Siccio pe' fuoi troppo liberi difeofic, e pel credito ch'egli avea nell'oppinione del Popolo; determinò per tanto di disfarfene. . Per levarlo di Roma , finfe voler confultarlo fulle operazioni della Campagna. Conferì feco lui molte volte; e dopo aver grandemente applaudito di configli che ne riceveva, lo impegnò, ancorche veterano, a portarfi al Campo, ch'era opposito a' Sabini; col pretetto di affistere al Generale co' fuoi configli . E per determinarlo a far la campagna,

D. H. lib che appo i Romani , dice Dionigi di Alicarnaffo , era facra ed invidole , e che in se conteneva la fantità del Sacerdozio , e la possanza de Magistrati

primarj.

Senza diffidarfene Viccio , e colla fincerità di un bravo Soldato , accetta con piacere la congiuntura di recar fervigio alla fun Parria, fi rende in diligenza al Campo. I Decembiri , da Appio già prevenuti , lo accolgono con elteriori contraffegni di gioja; e lo trattano con diffinzione. Cofa veruna più nou s'imprende fenza i fuoi configli ; ma quell'apparenti rifigetto ricopriva il fegreto difegno di farlo perire. Id. Ibid. Se ne prefento ben prefto l'opportunità Siccio ,

Id. Isid. Se ne presentò ben presto l'opportunità. Siccio, colla sua ordinaria franchezza, non avendo dissimulato a' Decemviri, ch'ei non gli trovava troppo vantaggiosamente accampati, reilò incaricato di trovar egli medessimo una nuova situazione, e se gli diede una scorta per andat a riconoscerne il terreno. Ma questa scorta non era composta che di satelliti de' Decemviri, di già muniti di ordini segreti per dissar-

Morte di Siccio de la Caracteria de la conseguencia de la conseguencia

più arditi .. Mettendo in uso il generoso Romano « il

Thomason

Della Repubblica Romana . Lib.V. il suo antico volore, ne uccise quindeci, e più di trenta ne ferì; cosicche veruno più non osava accostarsegli, bensî da lungi gli lanciava de'dardi. Ma non potendo tuttavia ottenere l'intentó ; montando que' perfidi full' alto della rocca, l' oppressero colle fassate; ed in questo modo, quel valoroso guerriero ch'era uscito salvo da tante battaglie, sgraziatamente alla fine perì per le mani di alcuni traditori ; armati da' Decembiri contra di lui . Furon eglino Tit. Live di ritorno al Campo, e pubblicarono, che incontratifi lib.z. cap. in una imboscata, vi avean perduto il lor Coman- 44. dante, e una parte de' lor compagni. A primo aspetto suron creduti; ma una truppa di Soldati che risguardavano Siccio come lor padre, portatasi da sè medesima sul luogo del constitto per levar il suo corpo e rendergli gli ultimi uffizi, si accorse che tutti gli accisi in quell'azione erano Romani che aveano la faccia rivolta a lui ; che pon erano stati spogliati delle lor armi, ne de' vestimenti; che fra di essi alcuno non ve ne avéa de' soldati nemici; e che della ritirata di questi non se ne scopriva pure veruna traccia. Tutte queste circostanze fomentarono i loro sospetti, che Siccio fosse stato affassinato dalla sua scorta. Se ne sparse il rumore per tutto il Campo; vi si eccitarono delle querele, e un generale disgusto. Chiedeva tutto l'Esercito con gran gridi che si formasse il processo agli Asfassini; ma i Decemviri fecer che si sottraffero ; e per non effer eglino creduti gli Autori di un attentato sì indegno, ordinarono i militari funerali di Siccio con tanto onore, come s'egli fosse stato il Generale supremo. Appunto queste sì decorose straordinarie rimostranze per un Plebeo, che già fapevasi esser loro odioso, finirono di persuadere i Soldati che per lor ordine fosse perito Siccio. Dall'uno all'altro Campo, e fin Sconters a Roma passò l'aggravio. I Cittadini e i Soldati; tezza deil Scnato ed il Popolo detestavano un'azione sì in- gli Eserfame. Era ognuno disposto ad iscuotere il giogo di citi.

Tom.II.

34. Storia delle Rivolazioni
un così crudele dominio; quando Appio con un nuovo, ma vie più odiofo e tirannico imprendimento,
pervenne al non più oltre de' fuoi furori; e concitò
l'avversone di tutti gli Ordini dello Stato.

Noi dicemmo che di concerto co' suoi Colleghi se n'era reitato in Roma alla testa di un corpo di Truppe, per rattenere gli abitanti nell'ubbidienza del Decemvirato. Avea quelto Decemviro riunita nella fua persona tutta l'autorità della Magistratura. Storia di ed ergeva fulla piazza il fuo Tribunale. Effendovi Virginia, affifo, un giorno, per rendervi la giustizia, vide passare vicino lui una govane dotata di una rara bellezza, di quindeci anni o circa, e che affistita dalla fua nutrice andava alle pubbliche Scuole. L'avvenenza di lei, e le nascenti graziosità della gioventù attrassero immediate la di lui attenzione. Non potè di meno di guardarla con interno compiacimento : raddoppiossi la sua curiosità nel di seguente : gli comparve ancora più bella: e perche ogni giorno ella passava per la piazza, insensibilmente ei ne concepì una passione così violenta, che all'uno e all'altra furono funeste le conseguenze. Dal primo momento ch'ei la vide, avea già avuta la precauzione d'informarsi del di lei nome , e di quello della di lei famiglia. Vennegli detto ch'ell'era plebca; che chiamavasi Virginia; che l'era morta la madre, la qual dicevasi Numitoria; che il di lei Padre Virginio. attualmente ferviva in qualità di Centurione nell'Efercito di F. Vibulano il Decemviro , e che Virginio promessa avea la figliuola ad Icilio, il qual era stato Tribuno del Popolo, e che al fine della Campagna dovea sposarla.

Istruzioni si spiacevoli all'amore di Appio non fervirono che ad aumentarglielo. Avrebbe ben voluto poter prendere egli medesimo in siposa la giovane Virginia; ma oltre che trovavasi già ammogliato, non poteva non esfergli noto che le ultime Leggi delle dodici Tavole, di sui egli era il primaDella Repubblica Romana. Lib.V. 35 rio autore, divietassero qualunque parentela fra i Patrizi ed i Plebei; cosscche si trovò costretto a dovere sperare il compimento de suoi criminosi desideri dal solo insame mezzo della feduzione.

L'innocenza e il rossore di Virginia, gl'impedirono di spiegarle egli medesimo i suoi perversi talenti . Pensò ch' era meglio il far digroffare la negoziazione da una di quelle intrigate femmine, che mettono quietamente in traffico la bellezza e le avvenenze della gioventù. Ricolmolla di beneficenze; D. H. lib. e dopo averla informata delle fue intenzioni , le Tit. Liv. proibì il nominarlo, e di farlo riconoscere altrimenti lib.a. cap. che un uomo delle principali famiglie di Roma , e 13. di un affoluta autorità nella Repubblica. Di fuo ordine s' indirizzò questa femmina alla Nutrice di Virginia. Contrasse amistà seco lei ; proccurò insinuarsi nella di lei confidenza; e dopo molte pratiche avvalorate da' ricchi regali , le apri la fgraziata il fuggetto della fua commissione. Ma faggia e fedele la Nutrice, rigettò con orrore i presenti e le proposizioni. Con estremo rammarico s'intese da Appio ch' ell' era egualmente incapace di lasciarsi sorprendere, nè corrompére. Furioso e pertinace nel-

pel cui successo doveagli Virginia cader nelle mani .

Ne considò la principale azione a un certo M. Claudio suo Cliente, uomo audace, e sfrontato, e di quella razza che non s'introduce nella considenza de' Grandi, che col mezzo di una rea compiacenza pe' loro piaceri. Questo ministro dunque della passione del Decemviro, entrò nella pubblica Scuola, ove stava la giovane Virginia; presela per la mano; e col pretesto ch'ella sosse nella sub sua delle sue schia correva in costume che i figliuoli degli schiavi, sosse con parimenti schiavi de' Paroni de' lor Genitori Attonita la giovane non difendevasi che colle lagri-

le sue passioni, non si disanimo : ricorse ad un altro artifizio, ed invento una detestabile surberia,

me;

me ; ma commosso il Popolo da' gridi della Nutrice, accorse in di lei ajuto, e impedì Claudio che la levasse, Quest'uomo sfacciato, dichiaro sul fatto stesso ch' ei si appellava alla potestà delle Leggi ; che non pretendeva di usare violenza di forta; bensì ch' ei pensava venir permesso ad un Padrone il ripigliarsi la sua schiava in qualunque luogo che la trovasse; e che citava gli opponenti alla ginstizia delle sue pretensioni, di andar immediate seco lui al Tribunale del Decemviro ; e in ciò dire vi condusse Virginia . Segu llo tutto il Popolo, chi per curiofità, e per vedere lo scioglimento di un caso sì straordinario, e chi per istima verso d' Icilio; il quale in tempo del fuo Tribunato si era renduto gradevolisfimo alla moltitudine . Numitorio , Zio di Virginia. avvertito di quell'attentato, fu pronto al di lei foccorfo, unitamente a colui ch'effer dovea di lei marito. Espose Claudio le sue ragioni al Giudice ch'era l'Autore medesimo della furberia. Diffe, che quella donzella era nata in fua Cafa; che n'era stata involata segretamente da una schiava, ch' era madre di lei , e che per occultare il fuo furto , si era infinta di aver partorito un hambino morto. Ma che pofcia si era scoperto, ch' ella il parto venduto avesse alla Madre di Virginia ch' era sterile; e che impaziente per aver prole , l'avesse supposta per sua figliuola. Che di quanto egli esponeva; stava pronto a produrre irrefragabili testimoni; ma che frattanto che si decidesse la quistione, era giusto che una schiava seguisse il suo padrone ; offerendo, per altro , cauzione per restituirla , quando Virginio al suo ritorno, d'essere il vero padre tuttavia pretendeffe .

La Nutrice di Virginia avea fegretamente avvertito il fuo Zio, che Claudio non rapprefentava fe non un finto personaggio, e che il colpo veniva da una mano più formidabile . Diffirmulando Numitorio i fuoi sospetti, rimosfira al Detemviro con molta moDella Repubblica Romana. Lib.V.

derazione; che il Padre della sua nisote era assente pel servigio della sua Patria; ch' era ingiusto che si attaccasse un Cittadmo sullo stato de' suoi figliuoli in tempo di 'sua lontananza; ch' ei non chiedeva che un indugio di due giorni per farlo ritornare dal Campo; che attendendosi il suo ritorno, egli si esibiva di custodire Virginia in sua Casa. Che una tal cura gli apparteneva come a suo Zio; che s' impegnava di renderla sotto quelle cauzioni che da lui esigerebbonsi; ma che non era cosa giusta; che in casa di un tal uomo, come Claudio, la figliuola di Virginio corresse maggior rischio del suo onore che della sua libertà. Aggiunse; che ciò ch' ei chiedeva, stava conforme alle Leggi, le quali ordinavano che in un livigio, e prima della diffinitiva giudicazione, non potesse il domandante turbare il disenso-

re nel fuo possesso.

Tutta l'Affemblea approvò l'equità di, una tal istanza. Appio, imposto silenzio, ed affettando l'indifferenza e il difinteresse di un ottimo Giudice, dichiard, ch'ei sempre sarebbe il protettor di una Legge sì giusta, e ch'ei medesimo avea registrata nelle dodici Tavole. Con tutto ciò, che nell'affare di cui trattavafi, si riscontravano delle circostanze, che ne variavano la spezie; che non vi era che il folo padre che potesse ripetere il possesso di quella ch'egli prefumeva fua figliuola; e che s'egli fosse presente, glie ne aggiudicherebbe il provvedimento. Ma che in sua assenza, un Cognato non aveva il medesimo diritto; ch'ei, per verità, ben voleva accordare il tempo necessario perche Virginio ritornasse dall' Esercito, per essere informato delle di lui intenzioni; ma che la dilazione non dovea recar pregiudizio ad un padrone, che ripeteva la fua schiava: e che perciò ordinava che Claudio conducesse Virginia in sua casa, esibendo necessarie cauzioni per restituirla al ritorno di quegli che si diceva suo padre.

Esclamò tutta l'Adunanza contra l'ingiultizia d'una

tal fentenza. Da ogni parte non si udivano che lamenti, che mormorazioni. Le Donne foprattutto . colle lagrime agli occhi furono d'intorno a Virginia. e la preser nel mezzo come per servirle di riparo . Ma beffandosi Claudio de' loro gridi, e delle loro preghiere, volea levarla; allor quando Icilio, a cui era stata promessa in isposa, tutto collera e tutto furore videsi sopraggiugnere . Appio che temeva il credito che quegli avea nello spirito del Popolo, fecegli dire da un Littore, che dovesse ritirarsi , e che di già stava giudicato l'affare . Ma Icilio renduto furiofo dalla propria passione, ed informato de' malvagi disegni di Appio, risguardandolo come un odiofo rivale, gli grido: "E' forza che tu mi levi la vita, prima che tu possa godere del frutto de' « , tuoi artifizi, e della tua tirannia. Non ancor fei pago di averci privati de' due più forti propugna-. coli della libertà , cioè della protezione de' nostri , Tribuni , e della via di appellazione all'Assem-, blea del Popolo? Bifogna ancora che paventiamo per l'onore delle donzelle Romane ? Non puoi , no ignorare che Virginia mi è promessa in ispo-, fa. Io deggio sposare una vergine e una figliuo-, la di condizione libera; non da altre mani che , da quelle di fuo padre vogl'io riceverla . , di lui lontananza imprendesi di farle violenza , , implorerò in suo soccorso il Romano Popolo. Domanderà Virginio l'affistenza di tutte le Legioni. n e ci faran favorevoli tutti gli Dei e tutti gli uo-, mini . Ma quando pure folo me ne restassi , la , giustizia , e un legittimo amore m' impartiranno bastevoli forze per oppormi all'esecuzione di qua-, lunque iniqua fentenza .

Il Popolo egualmente commosso dalla di lui difgrazia, che dal di lui coraggio, risospigne e ributta Claudio, il qual risugge a piedi del Decemviro. Era riempira la piazza di tumulto e di agitamento, sempre aumentato da que' che tha diversif rioni della Della Repubblica Romana . Lib.IV.

Città andavano fopravvenendo. Temendo Appio un' aperta e dichiarata rivolta, prese il partito di fospendere egli medesimo l'esecuzione del suo decreto; e avendo fatto tacere ogruno: " Abbastanza si conosce, egli dise, che Icilio va rintracciando l'opportunità di poter ristabilire il Tribunato col , favore di una fedizione. Ma per levargliene qualunque pretesto, mi contento di attendere fin a domani il ritorno di Virginio . - Che i fuoi Amici abbian la cura di avvertirnelo . Non vi vuol più di quattr' ore per andar al Campo . Otterrò io da Claudio, che in grazia della pace, e della pubblica tranquillità ei rilasci qualche cosa delle sue , ragioni , ed acconfenti che questa donzella se ne , resti libera finche rivenghi quel ch' ella crede che , fia fuo Padre .

Fingendo Claudio di accordar con ripugnanza una tal dilazione, chiedè che per lo meno Icilio dasse cauzione di ripresentare il giorno dietro Virginia. Alzando in un fubito il Popolo da ogni parte le mani, offerivali affettatamente egli medelimo a tal impegno . Intenerito Icilio dall' affetto de' fuoi Concittadini, dopo aver loro attestata la propria riconoscenza; "Domani, lor disse, ci serviremo del vo-, stro soccorso, quando Claudio non desista dalla , fua ingiusta perfecuzione. Spero che per ora lo , renderà foddisfatto la mia parola, e quella di

n tutti i parenti di Virginia.

· Appio , ancorche agitato dalla fua passione , non osò di ricufare una tal parola; ma temendo il ritorno di Virginio, spedì segretamente un espresso a' fuoi Colleghi che comandavano l' Efercito; e gli pregò di farlo mettere, fotto qualche colore, in arreito, o almeno, di non accordargli il congedo per ritornarfene a Roma . Lufingavali , che mancando di comparire nel tempo prescritto, sarebbe egli autorizzato di rimettere la di lui figliuola nelle mani di Claudie; ma troppo tardi arrivò al Campo il suo

Il giorno dietro ei comparve fulla piazza trafitto da un vivissimo dolore, e tenendo per mano Virginia, la quale si distruggeva in lagrime. Ell'era accompagnata dalle fue parenti, che in termini della maggior tenerezza rimostravano al Popolo, se sosse giusto, che in tempo che un sì buon Cittadino si esponeva per la difesa della sua Patria, restassero i fuoi figliuoli facrificati ad oltraggi ancora più barbari. che se la Città sosse caduta in potere degl' inimici . Quafi nella guifa stessa si querelava Virginio con tutti quei che se gli affacciavano; e gli scongiurava di prendere in lor protezione la fua figliuola . Icilio fuor di sè medesimo e per la propria passione , e pel proprio rifentimento, declamava fenza il menomo riguardo contra l'impudicizia del Decemviro. Ma il folo pianto di Virginia, la fua gioventù, la sua bellezza più compugnevano la moltitudine, che i lamenti e le preghiere della fua famiglia.

Con estrema sorpresa s'intese da Appio l'arrivo sulla piazza di Virginio scortato da suoi Amici e da suoi Congionti . Il di lui ritorno rendeva sconcer-

Della Repubblica Romana . Lib.IV. 41

rate tutte le sue misure ; e temeva che sostenuto dal Popolo, non facesse contrasto all'adempimento della sentenza che premeditata egli avea. Per pre- D. H. libe venire qualunque resistenza, fece calar dal Campidoglio le Truppe, che fotto il suo comando vi stavano in guarnigione, e fece loro preoccupare la piazza. Vi si rende poscia egli medesimo; e dopo aver montato il suo Tribunale, con quella perturbazione che gli veniva inferita dal defiderio di compiacere il suo missatto, disse, ch'erangli ben note tutte le commozioni d' Icilio per mettere in tumulto il Popolo; ma che voleva si sapesse ch'ei non mancherebbe nè di forza nè d'intrepidezza per punire tutti quei che imprendessero di turbare la pubblica tranquillità : e in ciò esprimere, comandò a Claudio di esporre la sua dimanda, e proseguire la fua azione. Diffe Claudio, che veruno non vi era che ignorasse, che figliuoli degli schiavi appartenesfero ai lor padroni; che perciò con un tal titolo ei ripetea Virginia. Produsse nel tempo stesso la donna schiava ch' egli avea sedotta; e costei dichiarò, che per timore del suo padrone ell'avea venduta Virginia alla moglie di Virginio. Aggiunfe Claudio, che gli affisterebbero altri testimoni se ne fosse il bisogno; e che sperava dalla giustizia del Decemviro, ch' ei non si lascierebbe forprendere da' gridi e dalle minaccie de' partigiani d'Icilio, e nè pur intenerire dalle lagrime d'una giovane donzella, il cui destino, per dir vero, moveva a compassione; ma ch'essendo nata nella schiavitù, dovea rientrarvi, ancorche sosse stata allevata come persona libera.

I Parenti, e gli Amici di Vinginio per distruggere una tale impostura, rappresentaziono che sua moglie avea avuti molti figliuoli; e che se in loro mancanza avesse voluto introdurre nella sua famiglia uno straniere, non lo avrebbe eseguito d'un figliuolo d'una schiava, e tanto meno d'una bambina, potendo scegliere un maschio: Che i suoi parenti ed ami42. Streia delle Repolazioni ei l'avean veduta incina della figliuola che poficia avea partorita: Che venuto alla luce il parto fi era ricevuto nelle braccia di ognuno: Ch'era cofa pale-fe, che Numitoria fua Madre aveva ella medefima allattata la piccola Virginia; il che fare non avrebe potuto, s'ella foffe fatra fterile, come falfamente avea avanzato Claudio: Ch'era ben maraviglia che quest' impostore pel corfo di quindeci anni avesse cueltodito un sì prosondo segreto, e non avesse stette feoprire le sue pretensioni, che nel folo tempo che quella giovane, era pervenuta al grado di una zara bellezza, la qual sola, era l'origine della sua perfecuzione.

Temendo il Decemviro, che un tal discorso non facesse impressione nella moltitudine , l'interruppe , colla scusa ch'egli stesso volea parlare; e rivoltosi a quell'Adunanza così ripigliò : " Non è bisogno che " i parenti di Virginia presumino prevalersi del lun-, go filenzio di Claudio, mercecche la mia cofcien-" za mi obbliga a dichiarare essere molti anni ch' io n tengo conoscenza di tal supposto. Ognun sa che " morendo il Padre di Claudio, mi lasciò tutore del " fuo figliuolo. Si venne poco tempo dopo ad av-, vertirmi , che con un tal titolo dovevo ripetere questa giovane schiava, come un effetto del mio pupillo e del mio cliente; ed ascoltai i testimoni , medesimi che oggidì si presentano . E' vero che , le nostre domestiche dissensioni, e i pubblici affari m' han frastornato allora di follecitare quello d'un particolare; ma il posto che al presente io tengo , non mi permette lasciarlo abbandonato di quella. " giustizia che deggio al chiunque si sia; ordino per-, tanto che il dimandante ritenghi questa donzella , come fua schiava.

Irritato Virginio per una desissone sì iniqua, non guardo più misure di sorta con Appio. Fece concere a tutto il Popolo, ch'egli solo era l'Autore dell'impostura stata proposta dal suo Cliente; e in-

Della Repubblica Romana . Lib.V. dirizzandosi a lui così gli disse : ", Ti sia noto, o Tit. Liv Appio, che io non ho allevata la mia figliuola Dec. 1. per essere prostituta a' tuoi infami piaceri : L'ho promessa ad Icilio e non a te . Potesti mai credere che de' Romani si lasciassero levare le loro , figliuole e le mogli per render foddisfatta la pafn fion di un Tiranno?

Ciò uditosi dalla moltitudine, ella si mise rabbiofamente a gridare. Divenuto come un forfennato il Decemviro nel veder discoperto il suo delitto, comandò a' Soldati che circondavano il suo Tribunale, di far ritirar il Popolo : " E tu, foggiunfe ad un , Littore, va , rompi la calca, e fa strada ad un

padrone, perche si ripigli la sua schiava.

Il Popolo che sempre teme, quando si accorge, che non è temuto, vedendosi risospinto da' Soldati d'Appio, si sbaraglia, ritirasi, ed abbandona, per dir così, la figliuola di Virginio alla sfrenatezza del Decemviro. Allora l'infelice Padre che con disperazione vede oppressa l'innocenza da una violenta podestà, supplica il Magistrato che almeno, prima che Claudio gli levi la figlia , non gli nieghi di trattenerla per un momento infieme colla Nodrice: " Af-, finche, egli disse, se io posso rintracciare qualche , indizio ch'io non fia fuo padre, me ne ritorni al , Campo con men di dolore e non tanto afflitto .

Non ebbe il Decemviro ripugnanza di forta nell'accordargli la sua richiesta; a condizione però che alla presenza di Claudio e senza uscir dalla piazza si passasse la conferenza . Allora Virginio trafitto da una vivissima passione, prende fralle sue braccia la amma femiviva figliuola, le asciuga le lagrime, di cui ave- gliuola. va aspersa tutta la faccia, la strigne, e vicino ad alcune botteghe la guida. Ivi il caso postogli in mano il coltello d'un Macellajo, si rivolse a Virginia, e le disse : " La mia cara figlia: ecco il solo " mezzo che possa salvare il tuo onore, e la tua " libertà. Nell'istante medesimo le piantò il coltel-

lo nel cuore, e tirandolo tutto fumante di fangue. esclamò contra di Appio : " Col sangue innocente " di questa Vergine io confacro, o Appio, la tua n testa agl' infernali Dei . Tutto il Popolo che se ne rettò fulla piazza, accorre a questo funesto spettacolo, orribilmente grida, e detesta la tirannia del Decemviro, che costrinse un padre a una sì barbara necessità. Appio tutto furioso comanda dal suo Tribunale che sia arrestato Virginio; ma egli col coltello alla mano apertost un passaggio, ed iscortato dal Popolo, guadagnò la porta della Città, e si rendè al Campo con parte de' suoi parenti, ed Amici che in una difgrazia sì deplorabile nol vollero mai abbandonare.

Restano custodi del corpo di Virginia Numitorio ed Icilio, l'espongono agli occhi del Popolo, e stimolano il Popolo stesso ad assumer vendetta della di lei morte . Da tutti i rioni della Città si corre in folla alla piazza. Vi compajono de' primi Va-lerio ed Orazio che con tanto coraggio si erano opposti alla continuazione del Decemvirato, e sono assistiti da un gran numero di giovani Patrizi del lor partito. Atterrito Appio dal loro credito e dalla loro facondia, manda ad essi un ordine di ritirarsi , e ingiugne nel tempo stesso che via si porti il cada-Valerio ed ro di Virginia . Ma vi contrastano Valerio ed Ora-

levano il Popolo contra i Tiranni .

Orazio sol- zio. Oltraggiato il Decemviro per la morte di questa donzella, e pel dispregio, in cui tenevansi i suoi comandi, fi avarza co' fuoi Littori, e celle truppe di fua guardia per mettere in arresto i due Senatori : Ma il Popolo tutto infuriato lo rispigne, mette in

pezzi i di lui fasci ; ed inseguisce lui medesimo , come un tiranno ; cosicche , per salvare la propria vita, videsi obbligato a suggire colla saccia coperta, e a ricovrarsi in una casa vicina.

Valerio, ed Orazio accomodano il corpo della fgraziata Virginia in una bara, e fotto colore di riportarlo in casa di suo Padre, per rendergli gli ultimi

Della Repubblica Romana. Lib.IV. 45. uffizi, lo fan passare per le principali strade della Città per eccitare il risentimento di tutti i Cittadini . Uomini , e donne , tutti gli abitatori di Roma uscivano dalle for case per essere spettatori di quella pompa funebre. Gli uomini profumavano il cataletto; le donne e le vergini colle lagrime agli occhi gettavano corone di fiori ; e compiantoli da ognuno il suo destino, sembrava se ne giurasse con quell' infauste offerte la sua vendetta. Sarebbesi la Città sollevata in quell' istante medesimo, se Valerio ed Orazio ch'erano alla testa di quell'affare non avessero meglio creduto di attendere ciò che produrrebbe nel Campo di Algida il ritorno di Virginio, prima di scoppiare in qualche violenta risolu-

zione .

Egli entrò nel Campo, come dicemmo, scortato Virginia da una parte de' fuoi amici, ed avendo ancora al- arriva al le mani il funesto coltello uccifore di sua figliuola. Campo. Intefasi da' Soldati la sua disgrazia, vi accorsero da ogni canto; ed egli fi pose in luogo alquanto elevato per essere meglio inteso. Tutto il suo volto era bagnato di lagrime, e il dolore gli avea per qualche tempo foffogate le parole. Finalmennalzate le mani al Cielo: , Vi attello, o Dei Im-D. H. lib. , mortali, egli disse, che il sol Appio n'è l'autore del misfatto ch' io sforzatamente commisi . Narrò poscia tutto grondante di pianto la surberia inventata dal Decemviro, per aver in possesso la sua figliuola ; e rivoltosi a Soldati che lo ascoltavano con immensa compassione: " Vi scongiuro, compagni , miei , loro diffe , di non ripudiarmi dal vostro , conforzio, come l'interfettore del mio sangue. Ay vrei bene con tutto il mio cuore facrificata la » propria mia vita, per falvar quella di Virginia, fe infieme col fuo onore e colla fua liber-,, tà ella ne avesse potuto godere . Ma vedendo , che il tiranno non cercava di far una schiava

per poterla disonorare , la fola commiserazione mi ha fatto crudele. Volli piuttosto perdere mia figliuola, che possederla con infamia; ma non le sarci no sopravvissuto nè pure un momento, se non avessi sperato di vendicar la sua mor-

L' Esercito si solleva.

ti, ", te col vostro soccorso.

Detessando tutti i Soldati un' azione sì infame, renderonlo accertato, ch'essi mai lo abbandonerebbeto, se imprendesse qualche cosa contra di Appio.

Ma i loro Centurioni, e principali Capi di fugadre, determinarono di eftendere il loro rifentimento fu tutti i Decembiri, e di fuotere il giogo d'un dominio non legittimo, e che visibilmente conver-

tivasi in tirannia.

I Decembiri che comandavano le Legioni, informati del ritorno di Virginio, e della disposizione degli spiriti , lo secero chiamare con disegno di metterlo in arresto. Ma i suoi Amici non gli permifero l'ubbidire a' lor ordini ; ed assembiatisi si Soldati per manipoli, i loro Uffiziali con tanta vivacità rimoltrarono loro tutto l'orrore dell' azione di Appio, che chiedevano di effere condotti a Roma per poter distruggere il Decemvirato . Non aveavi che il militar giuramento che gli trattenesse; e penfavano che fenza offendere gli Dei, e fenza difonorar fe medefimi, non potessero abbandonare i loro Generali e le loro insegne, Ma Virginio che bruciava d'impazienza di vendicarsi di Appio, levò loro questo scrupolo, e rappresentò che il loro giuramento non gli obbligava che verso Capi investiti di autorità legittima; e che il primo giuramento che nella fua nascita facea un Romano, consisteva nell'offerire la propria vita per difesa della pubblica libertà. Non vi volle di più per afficurare la coscienza di que' Soldati . In un subito dan di piglio suriofamente all' armi; inalberano i loro Stendardi; e fotto la condotta particolare de' lor Centurioni imprendono il cammino di Roma. Sorpresi i Decemviri

Della Repubblica Romana. Lib.V. viri da una sì general diferzione, accorrono per fermarli. Ma da qualunque parte che ciò intentano, non trovano che cuori innaspriti, e determinati alla venderta. Rinfacciasi loro il lor orgoglio, la loro avarizia, la morte di Sccio, e di Virginia, e l'impudicizia di Appio, ancora più infopportevole della loro crudeltà. Protesta il Soldato esser nato libero, e che non per altro vuol riveder Roma, che

per rendere liberi i fuoi Concittadini . Sul finir del giorno entrò l'esercito in Città senza cagionare alcun disordine, e offervando la più rigo- della Ri. rofa disciplina. I Soldati assicuravano i loro paren- volta,

ti ed amici che altro non cercavano, che il distruggimento della Tirannia; e traversando le strade senza il menomo tumulto, fecer alto al Colle Aventino, risoluti di non più separarsi, se non avessero ottenuta la suppressione de' Decemviri , e il ristabi-

limento del Tribunaro.

Appio orribilmente spaventato pel rimorso della fua cofcienza, e per la rivolta delle Legioni, non ofava comparire in pubblico. Ma Oppio fuo Collega che ne temeva le confeguenze, ebbe allora ricorfo all'autorità del Senato; e contra l'ufo ordinario de' Decemviri , straordinariamente lo convocò . La maggior parte de' Senatori mal non foffriva una commozione, che poteva di bel nuovo far ristabilire il governo su gli antichi suoi fondamenti. Con tutto ciò, essendo sempre pericoloso il far avvedere il Popolo ch'egli era in istato di farsi giustizia da se medefimo; e perche si ritenesse continuamente nel Senato la potestà del comando, si spedirono al Colle Aventino Sp. Tarpejo , C. Giulio , e P. Sulpizio tutti e tre Confolari, i quali con fierezza richiesero i Soldati, con qual ordine avessero abbandonato il lor Campo, e i lor Generali.

Si ammutolirono a tal domanda, e non seppero che rispondere. Finalmente tutti insieme gridarono, che fi mandassero loro Valerio ed Orazio, a' quali

avreb-

Confe-

viri, e i più zelanti difenfori della libertà .

In tempo che i tre Consolari stavano in Senato riferendo la risposta delle Legioni , Virginio sece lor vedere la necessità ch'esse avoano di scegliere alcuni de' lor Centurioni per entrare in maneggi co' Commissari, che aveano ricercati: Fu egli stesso immediate nominato il primo; ma scusosene di tal commissione, asserendo, che oppresso da un dolore atroce, non gli restava così sciolto lo spirito per sostenere col necessario avvedimento i pubblici affa-

ri . Sul di lui rifiuto elesse l'Esercito altri dieci nominati. Centurioni ; e perche fosse decorosa la loro nominazione , si diede loro il titolo di Tribuni militari.

L' altro Campo ch'era opposto a' Sabini, seguì l'esempio di quello di Algida. Vi si erano introdotti Numitorio ed Icilio, ed aveanvi eccitato il thmulto medesimo . Tutti i Soldati , dopo aversi eletti de' Capi che li comandassero, marciarono con Insegne spiegate dirittamente a Roma, e si unirono all' altre Legioni. Ancorche non difpiacesse al Senato di veder distrutta la possanza de' Decembiri, non sapevagli però buono che oltra l'essere di un pessimo esempio quella general diserzione, si lasciasse la frontiera esposta alle consuete incursioni degli inimici . Furono perciò stimolati Valerlo ed Orazio a portarsi al Monte Aventino, per rimettere quella milizia nel suo dovere. Ma i due Senatori, che ben iscorgevano che non si poteva di meno della lor mediazione, dichiararono, che non avrebbono mosso un fol passo, finche i Decemviri , ch'essi trattavano di usurpatori, fossero dispotici del Governo.

Sostenevano, pel contrario, questi Magistrati, che non porevano spogliarsi della lor Dignità, se prima non avessero pubblicate e fatte ricevere le due ultime Tavole di Leggi, che doveano unirsi al-

Della Repubblica Romana. Lib.V. 49
I'altre dicei; effendo quello il folo termine précritto alla loro Magiltratura, come già l'anno precedente il Senato, di concerto col Popolo, avea stabilito. L. Cornelio, incossante fautore parzialissimo del Decemuirato, su pure di oppinione che non si entratte in trattati di sorta co due Eserciti, se prima non si fossero respiratio a primi loro alloggiamenti; dovendo a tal effetto, e con tal condizione offerir loro un generale perdono, escludendosen tuttavia gli

Autori dell'ammutinamento

Un fentimento di tanta alterezza, e sì poco adattato alla disposizione de geni , non ebbe seguaci . All' opposto fecesi comprendere a' Decemviri, ch' era affolutamente necessario ch' essi rinunziassero ad una potestà di già spirata, e che il Senato ed il Popolo non volcano a patto veruno loro continuarla. Anzi divenuti furiofi i Soldati, minacciavano di costrignerveli colla forza; e nello stesso tempo passarono al Monte Sacro, ove i loro antenati gettarono i primi fondamenti della libertà del Popolo. Tutta Roma trovavasi in quell' agitamento che precede le maggiori rivoluzioni . Finalmente temendo i Decemviri di restar oppressi dalla moltitudine de' loro memici, promifero in pien Senato la loro rinunzia: chiefero folo di non restare sagrificati all' astio degli emoli loro; e differo ch' era interesse del Senato medefimo a non avvezzare il Popolo a spargere il sangue de' suoi Patrizi.

Condottoli l'affare da Orazia e Valerio a quel Ce-zione di gno ch' essi bramavano, furono immediate all' eser-Valerio e cito: vi si ricevettero come i Protettori. Dimandi orazio. dò il Popolo il vistabilimento de' suoi Tribuni, il diritto delle appellazioni, e un-indulto generale per tutti quei che aveano abbandonato il campo senza la permissione de' Generali. Ma prima di tutto, si ossimo nel pretendere che si rimettessero suoi suoi potere i Decembiri, minacciando pure altamente di

fargli bruciar tutti vivi.

Tom. II. D

Più

Più che il Popolo non erano Valerio ed Orazio favorevoli a quei Magilitati, mia cercavano il modo della loro ruina con più di abilità. Nel tempo fieffo che perfuadevano in generale tutta la Milizia a non inclinare alla crudeltà,, infinuavano deftramente al Principali Capi, che quando il Popolo fofie rientrato ne' fiioi privilegi, che gli fosfer renduti i fiioi Tribuni; le fue Leggi, e le fue Affemblee, farebbe allora il padrone da farsi da se medesimo la giultizia z e che prima che i trattati uscisseo dalle loro imani, lossingavansi di metterlo in una condizione di disporre sorvanamente della vita; e della fortuna de suoi Concittataliti di qualunque grado esti fossiono Persuafo-il Popolo da suoi Uffiziali, che i suoi Persuafo-il Popolo da suoi Uffiziali che i suoi

vecchi Tribuni non aveffero più di zelo, nè mag-

gior fervore di quel che ne faceano apparire que' due Senatori, rimife loro tutta la fua confidanza. Valerio ed Orazio ritornarono ful punto stesso in Senato; e nel conto che renderono pubblicamente delle pretenfioni diffimularono il fuo rifentimento, e le sue minacce contra i Decembiri. Fecero loro pur credere, ch' egli volentieri acconfentirebbe ad una generale dimenticanza di tutto che si era passato sotto il loro governo, purche fe gli rendessero i suoi Tribuni. Sedotti i Decempiri di tali false speranze. furono fulla piazza, ove spogliaronsi della loro autorità. Non vi fu che Appio, il qual agitato dal proprio rimordimento, formò diverfo giudizio dell'apparente moderazione delle Legioni. Ancorche a fomiglianza de' fuoi Colleghi avesse egli rinunziato alla fua Dignità: " Ben conosco, esclamò ad alta vo-, ce , che tutti i mali che ci si stanno tramando . , Si differifce l'attaccarci, finche fiensi date l'armi

Valerio ed Orazio non badando a' fuoi funesti pre-

Il Decemvitato suppresso -

, a' nostri nemici .

sagi, corsero all' Esercito ad annunziargli la rinunzia de' Decemviri, e il Decreto del Senato pel ristabilimento de' Tribuni: "Ritornatevene o Solda-

Della Repubblica Romana. Lib.V. , ti, lor differo, nella vostra. Patria venite a rive-, dere i vostri Dei domettici , le vostre mogli , i , vostri figliuoli: che sia felice il vostro ritorno, e , favorevole alla Repubblica . Rende loro amplifime grazie tutta la milizia, ed eran chiamati con alte voci i protettori del Popolo, e i difensori della pubblica Libertà. Inalberansi immediate l'Insegne, e giocondamente fi riprende il cammino di Roma. Ma prima di separarsi , e di rientrare le loro case, tutto l'intero Efercito, e tutto il Popolo fi restitul al Colle Aventino , ove fi fece l'elezion de' Tribuni. A. Virginio padre della fgraziata Virginia, Nu- Dec. 1. 1.3. mitorio suo Zio, ed Icilia, al quale ell'era stata pro- I Tribuni mella, furono nominati i primi . Lor si diedero in e il Con-Colleghi C. Ficinio , M. Duilio , M. Titinio , M. folato ri-Pomponio, C. Apronio, P. Villio e C. Oppio. Creof- stabiliti. fi un Inter-Re, il qual eleffe per Consoli, secondo il desiderio del Popolo, L. Valerio, e M. Orazio. Ann. di Doveasi una tal ricompensa alle sollecitudini ch' essi Roma 303. avean prese pel ristabilimento della pubblica tran-

tennero i Plebbei ciò che non avrebbero ardito di fperare da' loro Tribuni medelimi .. Noi vedemmo che i Senatori e Patrizi non volevano effer fuggetti alle Ordinazioni del Popolo, quando l'Assemblea era convocata per Tribu. Il Popolo, pel contrario, pretendeva che , risiedendo la Sovranità dello Stato essenzialmente in tutta la generale Assemblea del Popolo Romano, tutti i Cittadini di qualunque grado esti fossero, dovessero sommettervisi, giacche cadauno nella sua Tribù avea privilegio di suffragio. Rinnovavasi sovente una tal disputa fra i due Ordini della Repubblica. Prevalendosi i due Consoli dell'as-

foluta autorità, che allora avevano nel governo, fecero decidere questo grande affare a favor del Popolo ; e con un Decreto prodotto da' Comizi delle Centurie, si dichiard , Che qualunque deliberazione .

Fu interamente popolare il lor Confolato, ed ot-

ouillità.

Leggi Po-

Storia delle Rivoluzioni de Comizj. per Tribà, avrebbe luogo di Legge a ri-

guardo di tutti i Cittadini .

Si confermò di nuovo la Legge Valeria in propofito alle appellazioni all'adunanza del Popolo ; e fi rinvigori con altra, la qual proibiva il fondarli in avvenire alcuna Magistratura, senza che vi fosse appellazione delle fue determinazioni. Aggiunfero i Consoli a quelta legge un provvedimento che pre-I Senatus feriveva, che i Senatus-Confulti, e le deliberazioni pure le più fegrete del Senato che fovente eran fupcuftoditi . presse o alterate da' Consoli, sarebbero successivamente rimesse agli Edili, e conservate nel Tempio di Cerere. La maggior parte de Senatori foscrissero con rammarico a tali differenti ordinazioni . Scorgevan bene con fomma afflizione, che due Patrizi è due Confoli, più plebbei che gli stessi Tribuni del Popolo, col pretesto di assicurare la sua libertà, ruinavano affolutamente l'autorità del Senato. Ma i più ingenui e i meno ambiziosi di quello Corpo, instruiti abbastanza dal tirannico procedere de' Decemviri , più contentavansi che restasse confidato al Popolo il deposito e la custodia della pubblica Libertà, che lasciarne la cura a' Grandi, i quali pel

La Repubblica, con questi diversi provvedimenti. e col. ristabilimento de' suoi antichi Magistrati, avendo ripigliata la prima forma di governo, più non restava del Decembirato, per dir così, che la sola persona de' Decemviri. Ben è noto quanto eglino Appio ac. fossero odiosi alla moltitudine . Pensò Virginio che ormai fosse tempo d'incalciargli; e in qualità di Tribuno del Popolo, intentò azione contra di Appio, e si costituì di lui accusatore. Comparve Appio nell'Assemblea tutto vestito a nero, conforme lo richiedea lo stato presente di sua fortuna. Vide il Popolo con piacere quel superbo Decemviro in contegno funesto ed abbattuto sulla piazza medesima, ove pochi giorni prima attorniato da' suoi satelliti, e fiera-

loro dispotico arbitrio abusar ne potevano.

cufato .

Confulti

Della Repubblica Romana. Lib.V. 53 mente minacciando la moltitudine colla pompa de'

fuoi Littori armati di loro fcuri.

Rivoltofi al Popolo Virginio, così parlo: " Io ac- Tit. Liv. " cufo, o Romani, un uomo che fi è renduto il lib. 3. ny tiranno della sua Patria; che vi ha costretti a ri- Ibid. 1.12. " correre all'armi per difendere la vostra libertà; , che per foddisfare a' fuoi infami piaceri, non vergognossi di strappare una Vergine Romana, di " condizione libera, dalle braccia del di lei Padre » per riporla in quelle dell' iniquo ministro delle sue n disonestà; e che con una sentenza ingiusta, ed-» egualmente crudele, ha ridotto un Padre a dar n la morte ad una figlia per falvare il di lei onore. Indirizzandosi poscia ad Appio, gli disse, che senza trattenersi in una minuta esposizione di tutti i di lui delitti , il menomo de' quali era ben degno de' più funesti supplizi, gli dimandava solo ragione del giudizio pronunziato contra Virginia . " Per qual » cagione, gli foggiunfe, avete voi negato ad una " Donzella di qualità un atto provvisorio della liberso ta per quel tempo che venivale contrastata? Se » non potete rispondermi, io ordino che immediate n fiate condotto prigione .

Appio timostrò che giammai si era ristutato agli accusati il tempo necessario per preparare le proprie disse c, ch' era inudito nella Repubblica che si fosse arrestato alcun Cittadino prima d'essere inteso si piena Assembla; che si il Tribuno, contra tutte le Leggi, pretendeva sarlo arrestare, egli se ne appellava al Popolo; e che la condotta che si terrebbe a suo riguardo, s'ervirebbe un giorno di attestazione alla posterità, se le appellazioni, di cui il Popolo pareva si geloso, non tosse o haparenze d' un privilegio suggetto alle brighe, e agl'intrighi de' Tribuni, oppure se si avessere a agl'intrighi de' Tribuni, oppure se si avessere a si supposizioni sono sono si monosili sottegni della libertà.

Le persone suor d'interesse riconoscevano giusta una tal dimanda: ma tenne sorte Virginio, che non

Storia delle Rivoluzioni

vi avea che il solo Appio, che sosse indegimo di godere del benefizio delle Leggi, ch'egli medesimo avea violate in tutto il corso del suo Decenvirato. Gli rinfacciò, che senza rissettere a' Privilegi de' Cittadini Romani, molti ne avea fatti morire; altri fatti carcerare; e che parimenti avea satte sabbricar delle prigioni da esso inoicamente chiamate le case e il soggiorno del Popolo Romano: "Perciò, disfeggii virginio, quando pure vi appellaste cento volte de la punzione di tanti missatti non "resti fottratta alla giustizia delle Leggi. Fi condotto ful satto stesso nelle carcerito, e il Tribuno assegnogli un giorno per produrre le proprie difese.

Tit. Liv. C. Claudio suo Zio, il qual sempre si era opposto Dec.1. l.3. a' Decemviri , e soprattutto detestava l'orgoglio e l'infolenza di suo Nipote, accorse, non ostante, in dilui ajuto, subito ch' ebbe intesa la sua disgrazia . Facemmo già vedere, che per non effere testimonio del governo tirannico de' Decemviri, e degl' infortuni di Roma, egli erafi ritifato a Regilla, l'antica Patria de' suoi Antenati. Restituissi appena in Città, che comparuto fulla piazza in abito di duolo, follecitò vigorosamente per la libertà di suo Nipote . Se gli unirono i fuoi parenti e i fuoi amici ; e rimostravano al Popolo che ne' Secoli avvenire farebbegli cofa vergognofa, che un uomo, il qual avea formate le loro Leggi, e composto il Diritto Romano, fosse stato seppellito in un carcere fralla turba degli affaffini e de' ladri . Cadaun particolare era fcongiurato da Claudio che non fosse inferito un tal disonore alla sua famiglia; ch' eglino dassero un fol uomo a tanti illustri Cittadini del nome e del medesimo sangue che lo ripetevano, piuttosto che riculassero tutto il Senato in grazia del solo Virginio. Aggiugneva, che avendo il Popolo felicemente ricuperata pel suo coraggio la sua libertà, al-

...

Della Repubblica Romana . Lib.V. 52 tro non mancava .alle proferità della Repubblica , che di riftabilire la concordia fra gli Ordini differenti dello Stato colla clemenza , e coll'accordare ad Appio il perdono , ad illanza di quel che domandavano la fua grazia.

Dionigi di Alicamalfo pretende, che i Tribuni, D.H. I. r. termendo che Appio loro non si sottraesse pel credito Morte di di sua famiglia, lo facessero strozzare nella prigione, Appio.

e che poscia pubblicassero, che disperato il famoso reo di sua salute, si sosse ucciso da sè medesimo prima del giorno della sua sentenza. Tito-Livio sen-2a parlar de' Tribuni, riferisce semplicemente che Appio, per isfuggire l'infamia d'un pubblico supplizio, si era data la morte in prigione. Checche ne fia; Sp. Oppio suo Collega resto suggetto al destino medefimo. Numitorio altro Tribuno del Popolo, e Zio di Virginia, lo mise in giustizia, come fautore e complice della tirannia di Appio . Oltra questi capi di accusa, querelossi un veterano Soldato, che fenza avergliene dato motivo di forta, gli avesse per mano de suoi satelliti fatto lacerar tutto il dorso a colpi di verghe. Fu messo prigione, e vi morì; fia ch' egli da se stesso si fosse levata la vita, fia che ciò seguisse per ordine de' Tribuni, e in virtù d'un Plebiscito, come lo vuole Dionigi di Alicarnasso. Gli altri otto Decembiri rintracciarono la loro falvezza nella fuga, e prefero volontario esilio. Furono confiscati i lor beni, venduti al pubblico incanto, e col loro prezzo fu accresciuto da' Questori il Tesoro Pubblico . Marco Claudio ; lo strumento di cui Appio si era servito per aver in posfesso la persona di Virginia, su condannato a morte. Ma ebbe degli Amici che ottennero da Virginio il contentarsi del solo suo bando.

In questo modo resto, vendicato il fangue innocente della sgraziata Virginia, la cui morte, a somiglianza di quella di Lucrezia, procacciò una seconda vol-

ta la libertà al Popolo Romano.

Storia delle Rivoluzioni

Ancorche sembrasse giusto il gastigo de' Decemviri, non poteva il Senato non trovarsi in un orrida consternazione per la morte o l'esilio de' Principali del fuo Corpo . Dimostravasi particolarmente infierito contra i due Confoli, che gli aveano abbandonati al. risentimento di Virginio, senza ne pure aver dato il menomo contrassegno di voler rappattumare il Popolo in lor favore. Non diffinguevali parimenti quali limiti i Tribuni, uniti sì strettamente, a' due Confoli, porrebbero alla loro vendetta: pareva foffer eglino de' nuovi Decemviri, tutti disposti a ristabilire la lor Tirannia. Duillio, il qual era di questo Collegio , ma il più moderato , dissipò i timori del Senato: , Finalmente , egli disse in piena As-" femblea, fi è fatto abbaltanza per la foddisfazio-, ne di Virginio e per la restituzione della nostra Libertà . Io impedifco che pel corfo del rima-, nente dell' anno, fi denunzi alcuno in giudizio per , quest'affare , nè che si metta prigione . Questa parola, io impedisco, sì rispettevole nella bocca di un Tribuno, fece argine a tutti i profeguimenti de fuoi Colleghi, e raffrenò la loro violenza.

## STORIA

DELLE RIVOLUZIONI
ACCADUTE

NEL GOVERNO

DELLA

## REPUBBLICA ROMANA.

## LIBRO VI.

I Confoli Valerio ed Orazio ottengono dal Popolo l'onore del trionfo, che il Senato accordar loro non avea voluto. Tentano i Tribuni di rendersi perpetui. Uno di essi si oppone all'esecuzione del lor disegno . Veggonsi per la prima volta due Patrizj nel numero de Tribuni . Gli Equi ed i Volsci col vantaggio delle dissensioni che regnano in Roma, van Saccheggiando fino alle porte di questa Città , son tagliati a pezzi , e fugati da' Confoli Quinzio ed Agrippa. Tribuni militari. Cenfori. Sp. Melio afpira all' autorità suprema. In una pubblica carestia ei si rende sautore il basso Popolo con distribuzioni di biade onninamente gratuite, e col denajo guadagna alcuni de' fuoi Tribuni . Di nottetempa fa portare quantità d'armi in sua Casa . Son discoperti i suoi disegni . Avendo ricusato di compavire davante al Dittatore Quinz'o , su trafitto con un colpo di spada nel mezzo d'una truppa di suoi partigiani, ch' egli eccitava alla rivolta. Mamerco Emi-

Storia delle Rivoluzioni Emilio , effendo Dittatore , chiede che fi formi una Legge , la qual ristringa la Carica di Censore a diciotto meli . C. Furio e M. Geganio Cenfori di quell' anno , si vendicano del Dittatore ch' essi procurano disonorare: Il Popolo dichiarasi a di lui favore . I Consoli T. Quinzio e C. Giulio Mentone fon battuti dagli Equi e da' Volsci . Il Senato ricorre a' Tribuni del Popolo per obbligargli a far nominare un Dittatore. C. Sempronio Atratino mette a risico l'Esercito Romano d'essere taeliato a pezzi. Un Uffiziale di Cavalleria nominato Tempanio. a tempo reca foccorfo al Confolo, e impedifce la rotta. Tempanio di ritorno a Roma, resta eletto Tribuno. Imprende apertamente la difesa di Sempronio, e impegna il suo accusatore a desistere dall' azione intentata contra di lui . Nientedimeno , poco tempo dopo, resta questo Consolare condamnato a una grossa pena pecuniaria per gl'intrighi di alcuni Tribuni del Popolo, disgustati che nell'elezione de Questori, de quali si era aumentato il numero, i Patrizj fossero stati preferiti a Plebei . Gli Equi forprendono la Città di Voli . Postumio è incaricato di scacciarneli. Ei manca di parola a' suoi Soldati, a' quali avea promesso il saccheggiamento della Piazza, subito che se ne sossero renduti padroni . Per rifarcirli , un Tribuno del Popolo domanda che si stabilisca a Voli una Colonia composta di que' medesimi che avevano contribuito a riprendere la Città. Parole altiere di Postumio. Eeli è ucciso dagli stessi Suoi Soldati . Questori Plebei . Il Senato ordina, che i Soldati, che fin allora aveano servito a loro spese, fossero stipendiati dalla Repubblica ; e che per supplire a quel dispendio, si facesse un' imposizione, da cui veruno non fosse esente. Questo Se-natus-Consulto è confermato da un Plebiscito mal grado i lamenti e le proteste de Tribuni .

Della Repubblica Romana. Lib.VI. 59 Due Confoli fi disposero a marciare contra i Il Senato Sabini , gli Equi ed i Volsci . Ma prima che non accoruscir di Roma, esposero pubblicamente le ulti- fo a' due me Leggi de' Decemviri intagliate su tavole Confoli di rame. Misersi poscia cadanno alla testa delle lo- vincitori.

ro Legioni. Ambidue riportarono una compiuta vittoria su gl'inimici. Chiefero, al lor ritorno, che, fecondo il costume , si rendessero solenni grazie agli Dei, e ch' entrando in Roma o fi accordalle loro il trionfo . Ma il maggior numero de Senatori , i quali non potevano perdonar loro la parzialità così palesemente dimostrata per gl'interessi del Popolo, fegretamente si compiacque di ricusar loto un onore, che fin a quel tempo non era dipenduto che dal Senato . C. Claudio pure lor rinfaccio d'effere stati D. H. fub complici della morte di Appio suo Nipote, che i fin. lib. 11. Tribuni avean fatto strozzar nelle carceri , prima

d'effere ascoltato nelle sue difese : " Non ci pro-, metteste solennemente ; lor diffe , che la rinunzia , de' Decemviri farebbe feguita da un generale per-, dono? Con tutto ciò, appena abbiam noi costret-, ti que' Magistrati a spogliarsi da se medesimi della , lor Dignità, che furono scannati gli uni, e sfor-, zati gli altri ad efiliarfi dalla loro Patria per fal-, vare la propria vita . Appio , il Capo della Famiglia Claudia, il primo de' Decemviri, fu stroz-, zato in prigione fenza la menoma forma di giu-, stizia , e senza che sia inteso dall'Assemblea del , Popolo ; temendosi che questo Popolo generoso , ,, compunto dalle lagrime, e dalla defolazione d'una famiglia, la qual ha tanto merito nella Repubblica, non gli facesse la grazia. E i nostri Consoli, " i Capi, e i Protettori del Senato; quei che dovrebbero facrificare le loro vite al fostegno del , lor Carattere, han vilmente diffimulato l'affaffinio , dell'infelice , e non ne fecero la menoma perquin fizione .

Sdegnato il Senato contra i Confoli pel discorso

Storia delle Rivoluzioni

di C. Claudio, dichiarogli indegni degli onori del trionfo, e fece loro intendere che potevano afcrivere. a buona forte il non restar puniti per la loro crimi-Il Popolo nosa intelligenza cogli-uccisori di Appio . ed Orazio offesi da un rifiuto, da cui riputavansi trionto ai disonorati, querelaronsi all'Adunanza del Popolo s e

il Tribuno Icilio le dimando in lor favore gli onori trionfali . Trovaronsi sulla piazza molti Senatori per dare loro a traverio; e C. Claudio stava nel numero. Ancorche fi fosse ei sempre opposto al governo de' Decemviri , non poteva perdonare a' due Confoli di aver abbandonato il fuo nipote al furor de' Tribuni . Con intrepido coraggio rimostro al Popolo, che in vetun tempo ei non avea presa conofcenza, nè decifo degli onori del trionfo; che questo diritto unicamente apparteneva al Senato; e che mai la Repubblica resterebbe tranquilla e libera, finche uno degli ordini dello Stato intentaffe su i Diritti e i privilegi degli altri.

Tit. Liv. Dec. 1. lib. 3.

Ma al dispetto della giustizia che aveavi in tali rimostranze, il Popolo decretò il trionfo a' Consoli: nuovo imprendimento de' Tribuni 'full' autorità del Senato: di tanto tuttavia non si contentarono. Questi Magistrati Plebei, i quali, pel compiacimento de' due Consoli, abusavano di un'arbitraria potesta nella I Tribuni Repubblica, concertarono fra essi di perpetuarsi nel

vogliono perpetuar-

Governo, e di confermare i due Confoli nelle loro Cariche: altra spezie di conspirazione contra la pubblica Libertà poco dissimile da quella de' Decemviri. Ricoprivano la loro ambizione con la necessità che aveavi di far continuare i medesimi Magistrati , in un tempo che le nuove Leggi non erano ancora folidamente stabilite. Ma per allontanare il sospetto, ch'essi foli volessero rendersi padroni del dominio, infinuavano al Popolo, ch'ei dovea confermare Valerio ed Orazio nel Confolato. Per buona forte della Repubblica trovossi un Tribuno così moderato e di tanta abilità , per far dileguare l'ambiziofo pro-

getto.

Della Repubblica Romana . Lib.VI. Era questi quel medesimo Duillio, che colla fua autorità avea raffrenato il follecitamento de'fuoi Colleghi contra i Partigiani de' Decemviri .- Era egli in quel giorno Presidente all'Assemblea, che doveasi tenere per l'elezione de' nuovi Pribuni . Rapprefentò a' due Confoli, che andava perduta la Libertà; se più che un anno lasciavansi le Dignità della Repubblica nelle persone medesime . Valerio ed Orazio s' impegnarono feco lui di mai lasciarsi confermare nel Confolato? Duillio, per meglio afficurar- I Confoli fene, dimando loro pubblicamente e in piena Adu-di effere nanza, com' eglino si conterrebbero, se il Popolo conferma-Romano, in confiderazione della libertà ch'effi ave- ti. : ? vano ristabilita, volesse confermarli nella lor Dignità. Ambidue dichiararono , che per conservazione della libertà medefima , rifiuterebbero qualunque proroga del fovrano poteré, come contraria alle Leggi. Duil- Ann. di lio, ricavatane una tal protesta, gli esalto con enco- Roma 305. mi, che fempre più tenevangli impegnati, e che fervirono a prevenir il Popolo contra i difegni degli altri Tribuni. Alcuni giorni dopo si tenne l'Assemblea per la nominazione de' nuovi Consoli, e cadde fopra Sp. Erminio e T. Virginio . Mantennero essi la pace e l'unione nella Repubblica con un faggio temperamento e con una eguale condotta fra il Popolo ed il Senato, fi venne poscia all'elezion de' Tribuni . Duillio , come dicemmo , presiedeva a quell'Adunanza, e in quest'incontro passa di concerto col Senato. Pel loro credito e per l'aderenza de' loro fautori, restarono subito eletti cinque nuovi Tribuni, malgrado gl' imbrogli de' predecessori. Fecero questi ogni immaginabile sforzo per riempiere almeno i cinque ultimi vacanti posti .4 Opposevisi fempre. Duillio con molta intrepidezza : ma perche dal loro canto con continue brighe impedivano che i nuovi pretendenti non ottenessero i suffragi necesfari , Duillio , per terminare fomiglianti contrasti ; rimife la fcelta e la nominazione degli ultimi cinque

Tribuni a' cinque che già si erano eletti secondo la disposizion della Legge, la qual espressamente dichiarava; che se in un giorno di elezione non si avesse potuto nominare il compiuto numero de Tribuni; quei che fossero stati eletti i primi , avessero il privilegio di nominare i loro Colleghi. Licenzio poscia l'Adunanza; fi depose egli medesimo; e i nuovi Tribuni entrarono nell'efercizio della loro Carica.

Tit. Liv. Dec. 1. lib. 3. Due Patrizj Tribuni . .

La prima loro funzione fu di nominare i Colleghi; fra i quali con eltrema forpresa videsi S. Tarpejo e A. Aterio tutti e due Patrizi , vecchi Senatori , e parimenti Confolari ; il che formalmente era contrario all'istruzione del Tribunato che non ammetteva che foli Plebei. Non fi potè rintracciar ragione di un avvenimento sì straordinario; se pure non si aveile dovuto considerare que' due Patrizi come difertori dal loro Ordine, e che si fossero fatti adottare in famiglie Plebee, per poter essere esaltati a una Magistratura, che nel governo aveva la parte principale. Ma non è questa che una semplice conghiettura; la Storia non ne dice parola; Tito-Livio, per lo contrario infinua; che i cinque primi Tribuni seguiropo le intenzioni del Senato nella scelta de' lor Colleghi : e non è improbabile, che uomini di una tale abilità che prevedevano le funeste confeguenze, fe i Tribuni medefimi fossero perpetuati nelle loro Cariche, si unissero segretamente con Duillio per introdur de' Patrizi nel Tribunato; affine di poter bilanciare colla loro autorità quella de' Tribuni popolari , ed impedire che nella nominazione dell'anno susseguente non si rinnovasse il progetto di confermar i Tribuni nella lor Dignità; il che riputavasi come un cammino alla Tirannia, e come lo scoglio della pubblica Libertà.

La Legge

L. Trebonio, uno de' Tribuni Plebei, che ben com-Trebonia, prese che Duillio suo predecessore non avea licenziata l'Assemblea, e rimesso a' cinque primi Tribuni l'elezione de' lor Colleghi, se non per dar adito d'in-

Della Repubblica Romana, Lib.VI. d'introdur de Patrizj in quel Collegio, ne fece un gran rumore al Popolo. Pel corfo intero dell'anno ei fi applicò a traversare i due Tribuni Patrizi in tutte le lor funzioni; dalche glie ne venne il foprannome di Alper, cioè caparbio. Finalmente propose una Legge, che fece pure ricevere, e che dal fuo nome fu detta la Legge Trebonia; colla quale ordinavasi, che quel Magistrato che proporrebbe al Popolo la creazion de Tribuni, farebbe obbligato di proseguirne l'elezioni in tutte le Assemblee susteguenti , finche co' fuffragi del Popolo fosse riempiuto il numero de' dieci Tribuni . Una tale ordinazione fece perdere a' Tribuni, ch'erano eletti i primi, il diritto di nominare essi medesimi i lor Colleghi : il che i Romani in quel tempo chiamavano Coopta-

zione . M. Geganio e C. Giulio furono fuccessori nel Con- Anno di folato a L. Erminio e a T. Virginio . C'instruisce Roma 306. Tito-Livio che dopo la suppressione del Decemvirato, e la morte o l'espussione de Decemviri, godette la Nuove Repubblica di un'apparenza di tranquillità; e che Turbolen-la concordia che sembrava, rinvenirsi negli Ordini ze sia i differenti dello Stato, tenne in rispetto i confinanti Tribuni di Roma, e impedì loro di rinnovare le loro ordi- ed il Senarie incursioni. Fu tuttavia di breve durata questa calma. Querelossi di nuovo il Popolo che la Nobiltà, e soprattutto i giovani Patrizi, lo trattaffero con dispregio . I suoi Tribuni ne citarono alquante all'Adunanza del Popolo , alla quale ponevano tutto il loro studio per deferire la conoscenza di tutti gli affari. Il Senato, per sostenere la sua potestà, vi si oppose immediate; ed ancorche i più saggi di questo Corpo non approvassero le orgogliose maniere della gioventù nobile, pon vollero tuttavia abbandonarla alla perquisizion de' Tribuni . La competenza in proposito alla giurisdizione e a' privilegi di cadaun Ordine, fece rinascere le antiche diffenfioni, che furon portate troppo lungi fotto il Confolato

64 Storia delle Rivoluzioni

Ann. di folato di T. Quinzio e di Agrippa Furio. Era fem-Roma 307. pre l'animolità medesima, che veniva risvegliata da differenti pretesti. Ciascheduno de' due Ordini non poteva tollerare nè Magistrature, nè autorità nel partito contrario . Se i Confoli riuscivano formidabili al Popolo, non erano men odiofi i Tribuni ai Patrizi ; e ne gli uni, ne gli altri riputavanfi liberi , fenza la depressione di una delle Fazioni .-

. Informati gli Equi ed i Volici di quelle domestiche discrepanze, e vogliosi di profittarne, presero l'armi. I due Confoli pure dal canto loro fi disposero a sar delle leve. Ma sedotto il Popolo da' Tribuni fediziosi, ricusò il farsi registrare ne ruoli . I nemici non trovando alcun offacolo alle loro invasioni, devastarono la Campagna, e avanzarono la temerità fino a depredar de' bestiami che pascolava-

no in vicinanza della porta Efquilina.

Confole . Quinzio al Popolo.

. Più irritati i due Consoli per la disubbidienza del Popolo, che per l'ardir de nemici, convocarono Rinfaccia una generale Assemblea . Quinzio, personaggio ilmenti del luttre per molte vittorie, rifectiato per la purità de' fuoi costumi e per la saviezza de' suoi consigli, e che per quattro volte avea avuto l'onore del Confolato. parlò il primo, e rinfacciò con coraggio al Senato ed al Popolo, che le loro eterne dissensioni cagionerebbero alla fine l'intera ruina della Repubblica : Che il Senato presumendo troppo della sua Dignità e delle fue opulenze, non volea metter argine alla fua possanza; nè il Popolo ad una sfrenata licenza ch'egli ammantava col nome di libertà; e che l'uno e l'altro non difendevasi dalle ingiurie che pretendeva di aver ricevute, se non con l'inferirsi oltraggi maggiori: ", Sembra, continuò quel grand'uomo, , che Roma rinferri nelle sue muraglie due Nazio-, ni diverse, che contrastano del dominio. Quando , mai si vedrà il fine delle nostre discordie? Quan-, do mai ci verrà permesso di avere un interesse medefimo, e una Patria comune ? Sono alle no-, ftre

Della Repubblica Romana. Lib.VI. , stre porte i nemici ; l'Esquilie futono poco men , che forprese, e non vi fu uomo che si opponesse. " Vedesi dalle nostre mura dar il guasto alla campagna , e fumar d'ogni intorno le nostre case in-, cendiate; e si scorge tutto ciò con una vergogno-, sa indifferenza, e forse con una segreta giocondità . , fe il danno va a cadere ful contrario partito . , Qual cofa avete voi in Città che fia valevole a , riparare fimili perdite? Ravvifa, per dir vero, il " Senato alla sua testa i Consoli e i primari Magifrati della Repubblica; ma questi Consoli senza " forze e fenz'autorità deplorano l'infensibilità del " Popolo per la gloria della fua Patria. Questo " Popolo, dal suo canto, ha de' Tribuni; ma que-, sti Tribuni con tutte le loro Aringhe, potran mai n rifarcire al Popolo i fuoi lagrimevoli danni? Effin-, guete una volta, o Romani, quelle divisioni fata-, li . Diffipate generofamente quest'incanto funesto, che in una indegna oziofità vi tien feppelliti . " Aprite gli occhi ful contegno di tali quali ambiziosi, che per rendersi riguardevoli nel loro parti-, to, non han altro oggetto che di fomentar la di-" scordia nella Repubblica. E se pur potete ancor , rammentarvi del voltro antico valore, uscite di ,, Roma, feguite i vostri Consoli; ed io espongo ai

"nelle, viferer della loro Patria".

Tanto giammai, dice Tiro-Livio, non aggradì il Dec. .

Popolo i difcorfi adulatori di un Tribuno, quanto i lib. 3.

feveri rimproveri di quel Confolo generofo. Reflon-cap. 69.

ne egualmente compunto tutto il Senato; e i più prudenti di quefto Corpo confeffavano; che quei che lo aveano preceduto in quefta Dignità, o aveano maltrattato il Popolo; per renderfi gradevoli a' Senatori, o aveano traditi gl'intereffi de Senatori per adulare al Popolo; che però T. Quinzio fem-

37 più crudeli supplizi il mio capo, se in pochi gior-37 ni non metto in suga que che al presente ru-38 pano le vostre terre; e se non porto la guerra

66 Storia delle Rivoluzioni brava non aver-altro scopo, che l'unione di tutti gli

Ordini, e la Maesta del nome Romano. I Consoli V. I Consoli ed i Tribuni; il Senato ed il Popolo . unanimamente concorfero a prender l'armi . Garegbattono eli Equi giava ognuno per comparire il più fervoroso. Preed i Volfentossi in folla tutta la gioventù per farsi descrivere ſci. ne' ruoli . Furono formate ben presto le leve : ciascuna Coorte scegliè i saoi Uffiziali, e si misero alla loro testa due Senatori ; il che tutto si operò con

tanta fretta e diligenza, che il giorno stesso si levarono dal Tesoro le Insegne, e l'Esercito sece una marcia di dieci miglia. Il giorno dietro, i Confoli riscontrarono e sorpresero gl'inimici. Fu tuttavia fanguinoso il conflitto; batteronsi gli Equi ed i Volsci con gran valore ; cosicche l'ala sinistra de' Romani piego. Furio Agrippa ch'era alla testa di queste Legioni , avvistosi che l'ardore de' suoi Soldati andavasi rallentando, strappo un Insegna dalle mani dell' Uffiziale che la portava, e gettolla nel mezzo d'una Coorte nemica. Precpitaronsi i Romani per riacquistarla; e su tanto impetuoso il loro sforzo. che disordinati i nemici, si cominciò a dichiarar la vittoria. Quinzio non avea ottenuto minor vantaggio del fuo Collega. Gli Equi ed i Volsci battuti da due fianchi si ritirarono ne' loro alloggiamenti . Gl'investirono i Consoli, e vi penetrarono col-la spada alla mano . V'ebbe de' nemici un gran numero tagliato a pezzi, e gli altri presero la fuga. Padroni del Campo i Romani, vi fecero un gran bottino, e rivennero poscia a Roma carichi di spoglie nemiche, o di quelle steffe che sul territorio Romano gli Equi ed i Volsci depredate aveano.

Una vittoria sì pronta fece comprendere al Popolo le fue forze, e il bifogno che il Senato aveva di lui . Sempre si accrebbero le sue pretenzioni e la fua ambizione . Diveniva ogni giorno più feroce e più intraprendente . I ricchi, o quei che distingue-

ni de'Ple- vansi pel loro valore, chiesero che si annullasse co-

Nuove

pretenfio-

bei .

Della Repubblica Romana . Lib.VI. 67 me un avanzo della tirannia de Decemuiri, la Legge ingiuriofa al Popolo, che gli vietava qualunque parentaggio con famiglie Patrizie. Sempre inquieti i Tribuni , suscitarono l'affare del ripartimento delle Terre; altri pubblicavano, giacche aveansi stabilite delle Leggi eguali per tutti i Cittadini , che doveano pur essere comuni fra essi le Dignità; e molti de' Capi del Popolo portavano le loro mire fin al Confolato, che sin a quel tempo si era rifervato al primo Ordine . Nove Tribuni propofero in piena Af- D. H. lib femblea, che fosse creata una nuova Legge, che in 11. avvenire fossero ammessi i Plebei al Consolato . E Tir. Liv. C. Capulejo dimando nello ftesso tempo, che con un Decreto del Popolo si rivocasse la Legge, delle dodici Tavole, che proibiva a' Patrizi l'apparentarsi con famiglie Plebee. M. Genuzio e P. Curzio Confoli di quell'anno, proccuravano di deludere queste nuove proposizioni, col pretesto che vi fossero notizie, che gli Equi ed i Volsci si disponessero a ricominciare la guerra. In fatti non avea, per ordinario, il Senato miglior ricorfo che quello delle guerre straniere; non poteva mai conseguire la pace co' suoi Concittadini, se non quando poteva fargli uscire di Roma, e condurgli in campagna contro a' nemici. Còn tal oggetto i due Consoli ordinano leve di Milizie, e pubblicano che ognuno tenga le fue armi allestite . Canulejo però ben si avvide Discorso dell'artifizio: "Sia che la nuova fia vera, egli diffe di Canule-" indirizzandosi ai Consoli , o che ciò non sia che la distin-,, una falfa disseminazione per aver il pretesto di le- zione fra vare da Roma il Popolo ; io dichiaro come Tri- i Nobili , buno , che questo Popolo , il qual tante volte ha e il Popopo sparso il suo sangue per difesa della Patria, è tut- lo. " tavia lesto a seguire i suoi Consoli e i suoi Gene-" rali, fe gli renda la fua libertà, e quel diritto sì " naturale di poter unirsi con voi con parentele re-" ciproche ; e se la speranza degli mori, e la par-, ticipazione delle prime Dignità non sia interdetta

Storia delle Rivoluzioni , indifferentemente a tutti i Cittadini meritevoli . , Ma se persistete nel fostenere la Legge de' De-, cemviri in proposito a' maritaggi; se continuate a , trattarci nella postra propria Patria come stranie-, ri; fe si reputa il Popolo indegno di accomunare , il suo col vostro sangue; se gli si niega la libertà , di esaltare al Consolato quei ch'egli ne crede , degni , fenza obbligarlo a farne la feelta nel , folo Senato; in una parola, se non si supprime questa distinzione di Nobili e Plebei cotanto odion fa in una Repubblica, e fe in avvenire vi dev'effere altra Nobiltà fuor di quella che farà imparn tita dalla virtù autorizzata da Magistrature comuni a tutti i Cittadini ; parlate di guerra quanto, vi piace ; elagerate co' voltri consueti discorsi le , leghe e le forze de nostri nemici ancora più for-, midabili ; ordinate, fe volete , che fi erga nel " mezzo della piazza il vostro Tribunale per far , delle leve ; io dichiaro che questo Popolo da vol , cotanto fpregiato, ma che nonostante è creditore " di tante vostre vittorie, non si atrollerà mai più: , che non vi farà alcuno che si offerirà a prender , l'armi, e che non troverete Plebeo di forta che " voglia esporre la propria vita per padroni orgo-" gliofi, a' quali non dispiace l'affociarci a' perico-6 li della guerra, ma che tuttavia pretendono esclu-" derci dalle ricompense dovute al valore, e da

"frutti i più pregiati della vittoria. "
L'audacia del Tribuno impreffe tanto fpavento ne Confoli;, che più non ardivano convocare l'Affemblea del Senato, ove il Popolo avea de partigiani dichiarati, che rendevano conto al Tribuno di tutto ciò che vi fi trattava. Furono per tanto co-firetti a tenere de' privati configli con que Senatori ch' erano del lor partito. Rimoftarono, che non era possibile il tollerare per maggior tempo gl'imprendimenti de' Tribuni, e ch' era forza, o supprimere il Senato, o disfruggere quella popolare Ma-

Della Repubblica Romana . Lib.VI giftratura, vera forgente delle perpetue divisioni fra il Senato ed il Popolo . C. Claudio , Zio del Deremviro, il quale, come per successione, avea ereditata da' suoi antenati un' implacabile avversione contra il partito Plebeo, fu di oppinione che convenisse piuttosto dar mano all'armi, che cedere al Popolo la Dignità del Confolato; e che fenza distinzione di particolari o di Magistrati, si dovesse trattare come pubblici nemici tutti quei che intentaffero di cangiare la forma del governo : Ma T. Quinzio più moderato, e che temeva che somiglianti dispute non degeneraliero in una guerra civile, disse che fra i Plebei aveavi un gran numero di Uffiziali di un merito segnalato, e che in guerra aveano satto acquisto d'una gloria insigne: Ch'era perciò di giustizia che si dasse qualche soddisfazione a un Popolo cotanto generoso; e ch'era pure un tratto di politica del Senato il rilasciare una parte de' suoi Diritti , per non perderli tutti.

La maggior parte di quel Configlio si soscrisse al di lui parere. C. Claudio ripigliando il discorso, parlò de Tribuin questi senti: " Io mi rendo alla pluralità delle ri , voci ; ma poicche giudicate cofa buona l'ammette-", re al governo i Plebei; proccuriamo almeno di , rendere soddisfatto questo Popolo incessantemente " inquieto, con un modo da non avvilire la Dignità " Consolare. E perche si possano conciliare due " cofe che fembrano così opposte; per me, direi, ", che invece di Consoli, si eleggesser sei od otto , Tribuni Militari , estratti egualmente dal Corpo D.H. L.11. " del Senato, e dal Popolo, a' quali si attribuille

Origine

" la Consolare autorità. Resterà con questo mez-, zo conteuto il Popolo ; e il Confolato in tempi " più favorevoli potrà riacquistare il suo antico lu-, stro, e la sua Maestà. Si applaudi grandemente a Claudio, e tutti i pareri si riunirono nel solo fuo fentimento. Allora questo vecchio Senatore rivoltosi a M. Genuzio primo Consolo, gli disse

Politica di C.Claudio

così: " Per riuscire in questo progetto, convocate , il Senato; e fatevi intervenire i Tribuni del Po-, polo; e formata che sia l'Adunanza dichiarate. ,, che chi è vero amatore della fua Patria, resta invitato ad esporre il libero suo sentimento sopra , le nuove Leggi dal Popolo richieste. Prendete " poscia le voci; e in luogo di principiare da T. " Quinzio, da me, da tutti i più vecchi Senatori " fecondo il costume , deferite quest'onore a Valerio ,, e ad Orazio, come già ne avete il potere in qua-, lità di Confolo : quindi verremo in cognizione del-, le intenzioni di que' partigiani del Popolo, che , hanno venduta la loro fede a' Tribuni. Mi alzero io in quel caso per oppugnare le loro ragio-, ni ; e lo farò fenza il menomo riguardo , oppo-, nendomi con tutte le mie forze e alla suppressio-, ne della Legge de' maritaggi , e a qualunque elezio-, he d'un Plebeo per lo Confolato . Suffeguentemente richiedete del fuo parere T. Genuzio vostro fratello; e questo saggio Senatore, sotto colore di voler conciliare i differenti interessi del Popolo e , del Senato, proponga, come da lui medefimo, che si sospenda l'elezione de' Consoli e si creano ", invece loro de' Tribuni militari , e si comprenda , nel fuo parere l'estinzione della Legge de' Maritaggi . Vi contrasterò un' altra volta ; ma voi , , il vostro Collega, e tutti quei che qui siete de , primari del Senato, colla scusa di voler savorir al ,, Popolo, vi dichiarerete pel fentimento di vostro , fratello . Il Popolo ne averà l'obbligazione alla , vostra famiglia, e i Tribuni infallibilmente si uni-, ranno a voi, se non per altro, per trionfare del-, la mia opposizione.

"Fu da ognuno approvato quest' espediente, e si convenne come cadauno dovessellesi contenere. Fu convocato il Senato da' Consoli, e invitarono Canulejo e gli altri Tribuni ad intervenirvi. Invece di stendersi Canulejo sulla giustizia e l' utilità delle Leggi

ch'ei

Della Repubblica Romana, Lib.VI. ch'ei volea far ricevere, si ristrinse a querele che con eccedente animosità lanciò contra i Consoli che avean tenuti de' fegreti configli a pregiudizio degl' interessi del Popolo, senza chiamarvi i più buoni Senatori, e particolarmente Valerio ed Orazio, che aveano renduti sì fegnalati fervigi alla Repubblica colla suppressione del Decemvirato, che come lor opera

doveasi risguardare .

Risposegli il Consolo Genuzio, che non per altro D.H. l. 1.

aveano eglino affembiati alcuni vecchi Senatori, che per fapere se si dovea convocare subito il Senato sulla proposizione delle nuove Leggi, oppure rimetterne la deliberazione alla fine della Campagna. Che fe non avean chiamati in quel Configlio Valerio ed Orazio, era feguito unicamente per non renderli fospetti al Popolo di aver cangiato di partito : " E per pruova aggiunfe Genuzio, che il mio Collega , ed io vogliam procedere in questo affare senza la " menoma parzialità, essendo per ordinario i primi » pareri di un gran peso, e correndo l'uso che i-" Consoli ricerchino immediate que' de' più vecchi , Senatori ; come che voi non li credete fautori del " Popolo, cangieremo oggidì quest'ordine, e comincieremo a raccogliere le voci da Valerio ed Ora-20 . Indirizzandosi poscia a Valerio, invitollo a dichiarare il fuo fentimento.

Cominciò Valerio dal diffondersi su i suoi servigi prestati al Popolo, e su quella sua famiglia. Soggiunfe , ch' ei credeva non potersi riputare libero uno Stato, i cui Cittadini non vivessero in una perfetta uguaglianza. Conchiuse, che non dovessero i Plebei andar esclusi dal Consolato; ma esortò nel tempo stesso i Tribuni a levare l'opposizione da essi formata contra l'Armamento volutofi fare da' Confoli , purche questi s'impegnassero al fine della Campagna di far procedere alla pubblicazion delle Leggi. Dopo lui fu richiesto Orazio della sua oppinione, che più o meno feguì negli stessi termini ; e pensò che

E 4 pri-

72 Storia delle Rivoluzioni

primieramente si marciasse a' nemici; ma che dopo che la guerra fosse terminara con csici successi, consoli, prima di ogni altra cosa, portassero all'Assemblea del Popolo il Sematus-Consulto necessiaro, per poter deliberare, sopra una affare di tanto peso. Un tal sentimento cagiono un gran mormorio nel-Adunaria. Que Senatori che unoi, potean ossiria di veder intrussi de' Plebei nel Consolato, credevano guadagoar molto, allontanandone la deliberazione. Gli altri pel contrasso, che aderivano al Popolo, erano annojati per qualunque ritardamento, e sosteneno, che per lo meno dovea il Senatus-

Confulto esser rogato avanti che separassi.

Discorso I Consoli dimandarono possia il parere di C. Claudi Claudio, il quale, secondo il concertato, pariò con moldio contra to coraggio e con tutto il vigore contra queste nuo e nuovo e pretensioni del Popolo. Rinstresco la memoria di pretenso tutte le di lui diverse intraprese contra l'autorità di

del Senato dopo la dilui ritirata ful Monte Sacro: , Questo Popolo, egli disse, incostante ed inquieto ", volle avere i fuoi particolari Magistrati ; e pel ", vantaggio della Pace, gli accordammo de Tribu-" ni . Sulleguentemente ha richiesti de' Decemviri ; " e noi pure acconfentimmo alla loro creazione. Si è ben presto infastidito di queste Magistrature; " e per compiacenza gli fu da noi foscritta la loro n fuppressione. Facemmo ancora di più, dissimua lando, per motivo della pubblica tranquillità la morte degli uni, e l'esilio degli altri . Finalmen-, te in questi ultimi tempi , vedemmo due de' no-, stri Consoli più popolari che i Tribuni, sacrifica-, re gl' interessi del loro Ordine all' ambizione del , Popolo. Di Sovrani Magistrati che noi eravamo, non conoscendo sovra di noi che gli Dei ed i Con-, foli, fiam ridotti fotto la tirannia de' Tribuni . I nostri consigli, le nostre deliberazioni, le nostre , vite medesime, e le nostre particolari fostanze ne , dipendono; questi Plebei ne decidono sovrapamen-

,, tç

Della Repubblica Romana . Lib. VI. , te in quelle tumultuarie Adunanze, ove la passio-" ne e il furore an più di parte che la ragione, " e la giuffizia. Di tanto non si resto pago Tenta in quest' oggi C. Canulejo con una mescolanza vergognosa di confondere l'illustre san-, gue della Nobiltà con quel della Plebe . S'egli " ottiene il suo intento ; que' che nasceranno da ta-, li maritaggi sì contrari alle nostre leggi, sempre ,, in quistione con se medesimi, ignoreranno di qua-" li famiglie sien eglino sortiti; a qua' fagrifizi participar dovranno; o se sieno Patrizi o del Popo-, lo . E come se nieure sosse il sovvertere l'ordine del nascimento, e il ruinare tutti i Diritti di-,, vini ed umani; i Golleghi di Canulejo; i Tribu-, ni ; questi perturbatori della pubblica quiete, ardi-, scono indirizzare le loro mire infin al Consolato. , Troviamci già sul punto di vedere questa gran " Dignità in preda de Canulei, e degli Icili. Ma " che fappiano tali uomini nuovi , aggiunse Claudio, " che gli Dei protettori di quest'Imperio non vor-" ranno (offrirli; e che noi stessi ci consecreremo " piuttosto a mille morti, che di tollerare un' infa-" mia di questa sorta. Impaziente per natura Canulejo , l'interruppe , e Perche il

bruscamente gli ricercò ; qual aggravio inferirebbe Popolo agli Dei, se si eleggessero in Consoli , uomini della non potes. Plebe ornati di tutte le qualità veramente degne del al Consoli ; potete ferse non sapere , Claudio gli archivo, che i Plebei son privati degli Auspra, e con che non possono pure osservarii ? Non vi è noto , effere questa una delle ragioni che ha impegnati i pocceniviri a proscrivere colle Leggi delle dodici , Tavole qualunque inegiale parentela , perche gli , Auspra; effere presi non potessoro, che da Patrzi, , la cui nascita sosse pura e senza miscugli di sotta; , cossceni il Sacerdozio e il Consoliato egualmente

", in questo sol Ordine sono ristretti?"

Era striguente questa risposta, e sondata sullo sta-

Storia delle Rivoluzioni bilimento della Religione, e delle Leggi. Ma ella non servì che ad irritare il Popolo contra Claudio: come fe questo Senatore con simili ragioni avesse pretefo rinfacciargli ch' egli era poco gradevole agli Dei, e indegno, per l'oscurità de' suoi natali, d'esfere iniziato ne loro misterj . .

I Confoli, per raffrenare l'agrezza che già anda-

Oppinione zio.

Tribuni

militari .

di Genu- va rinvigorendo richiefero della fua oppinione T. Genuzio fratello d'uno degli stessi. Rimostro egli, che con estremo dolore scorgeva la Repubblica in un tempo stesso afflitta da due flagelli valevoli per distruggerla; cioè dalla guerra straniera al di fuori, e dalle domestiche dissensioni al di dentro dello Stato: Che l'uno e l'altro di questi mali esigeva un pronto rimedio, ma altrettanto più disagevole, quanto che la mala intelligenza del Popolo stava fomentando l'audacia degli inimici: Che, nonostante bisognava prendere il fuo partito, e determinarsi, o a soffrire gl'infulti degli Equi e de' Volsci, o volendosi uscir in Campagna, efibire al Popolo qualche foddisfazione: Ch' ei credeva doversi piuttosto in grazia sua rilafciar qualche cofa de' privilegi della Nobiltà, che di lasciar in abbandono il territorio di Roma alle ruberie degli stranieri E conchiuse, secondo che fe n' era segretamente convenuto co' Consoli e con Claudio, che fosse annullata la Legge, che divietava qualunque parentaggio fra le famiglie Patrizie e le Plebee, come contraria all' unione che dovea regnare fra i Cittadini d'una medesima Repubblica. Disfe di più: Che fe i vecchi Senatori tanto ripugnaffero a vedere la Consolar Dignità nelle mani de' Plebei, poteasi rintracciare un temperamento che forse renderebbe contenti i due partiti : Che non si avea che a sospendere per qualche tempo l'elezione ed il titolo del Consolato, e crear in sua vece sei Tribuni militari, a' quali fossero annesse le funzioni medesime, e la medesima autorità; e che i tre primi Tribuni fossero scelti dal Corpo de' Patrizi, e gli

Della Repubblica Romana. Lib.VI. 35; gli altri tre dal numero de Plebei: Che l'anno (w. Tit. Liv. guente in una generale Affemblea, il Senato ed il lib.4. Popolo colla pluralità delle voci decideffero da qualibia-diagnifirature effer yoleffero governati; fe da Confoli fecondo l'antico coftume; oppure fe fi doveffe continuare l'ejezione de Tribuni militari, il che fi.

doveffe offervare în tutti i Comizi, dell' avvenire...
Prevalse questo consiglio col più de' suffragi, malgrado l'apparente opposizione di Claudio. Dal Senato e dal Popolo su egualmente applaudito T. Genazio; soddisfatti i Senatori di aver esclusi i Plebei da una Dignità ch' esti speravano sar risorgere con tutti i suoi privilegi si congiunture di maggior selicità; e allegrissimo il Popolo che non si curava di un vano nome, per vedessi finalmente aggregato al governo della Repubblica sotto qualunque titolo che fi sosse, che più non ricuserebbero di marciare a nemici, e che volentieri si esportebbero attuti pericoli; giacche doveano participare alle ricompense.

Si tenne alcuni giorni dopo un'Assemblea per l'elezione di questi movi Magistrati. I vecchi Tribuini del Popolo, e i primari Plebet, susingandosi d'esfer eglino gli esaltati, comparvero sulla piazza conbianchi vestimenti per esfere sin maggior prospettiva; ma concento il Popolo della consecuzione del diritto di concorrere a quelle nominazioni, diede a' Patrizi tutte se sue voi. Non si elessero pure che tre soli Tribuni militari, e surono A. Sempronio Assanto, L. Astisso, e T. Cicilio o Chelio, e tutti e tre distinto, L. Astisso, e T. Cicilio o Chelio, e tutti e tre distinti pel loro valore, e per la loro esperienza nel p.H.1bid.

mestier della guerra.

Furono eglino tuttavia coftretti tre' mesi dopo la loro elezione a deporsi da se medesimi; mereceche C. Caviazio che vi avea presseduto, rappresentò che le cerimonie degli Auspiz) che sempre pressedevano la nominazione delle Curuli Magistrature, uon si erano osservate con la dovuta esattezza. Erano i Ro-

mani

mani ferupolofissimi anche nelle menome circostanze che aveano per oggetto la Religione: ma non è inverifimile che i Patrizi avessero fatto insurgere un tale scrupolo, per ristabilire un'altra volta il Confolato. In fatti, appena si spogliarono i Tribuni militari della lor Dignità, che nominossi un Inter-Re,

bilito.

perche la Repubblica, non se ne restasse senza Capo e fenza Governatore. Ma perche in lui non era il Il. Confo- Governo che in forma di deposito ; e che per tralato rifta- mandare l'autorità ad annuali Magistrati vi su quistione, se dovesser eglino essere Consoli o militari Tribuni : non maneò il maggior numero degli anziani Senatori a dichiararsi pel Consolato; e per lo con-trario protesto il Popolo di volere il Tribunato militare. Introdottasi la gelosia fra i Pretendenti di quest'ultimo Ordine; que', che per la loro fazione non aveano sorze bastevoli per farsi nominare; vollero piuttofto riftabilire il Confolato, che scorgere i loro rivali efaltati ad un posto ch' essi occupar non potevano; perciò di unanime confenso del Senato e del Popolo, l' Inter-Re elesse de Consoli, e disegnò Cofa veruna riguardevole non fuccesse sotto il lo-

ma 308.

pel rimanente dell' anno L. Papirio Mugilano , e L. "Sempronio Atratino, fratello d'uno de' Patrizi, che, come dicemmo, avea fatta la rinunzia del Tribunato.

An.di Roma 309. OVVETO

n.

ro Consolato; bensì sotto il susseguente, e sotto quello di M. Genuzio e di T. Quinzio, fondossi la Censura; o piuttosto si fece un troncamento del-Origine la Dignità de' Confoli . . Questa nuova Carica di de' Censo- Censori, che ne' suoi principi appariva di poco pregio, divenne colla successione de' tempi, e per la potestà che vi s'inferì, il non più oltre degli onori, e la Magistratura più formidabile della Repubblica.

Siccome uno spirito di conquista era il disegno generale della Nazione, così il Re Servio, per avere un ficaro foccorfo di nomini e di tesori, avea ordinato, come già il facemmo vedere, che ogni cinque anni si facesse una enumerazione di tutti i Cittadini

Ro-

Della Repubblica Romana, Lib. VI. Romani, e un computo rigorofo de' beni di cadaun particolare . Poco più che in un istante per tale enumerazione venivali in cognizione dal Principe o dal Magistrato quanti abitanti atti all'armi si trovassero in Roma, e quali contribuzioni ritrarre se ne potessero.

Ma sovente occupati i Consoli suor di Città in guerre quasi continue, non avendo potuto pel corso di anni dieciassette formare l'enumerazione chiamata il Cenfo; si propose, per sollevamento de' Consoli, di greare due Magistrati dell' Ordine Patrizio, i quali, col titolo di Censori, facessero ogni cinque anni la ras-

fegna generale di tutto il Popolo Romano.

Ancorche sempre attenti i Tribuni a tutto ciò che dal Senato venisse proposto, non si opposero in quella congiuntura alla fondazione di quella nuova Carica. Non chiesero nè pure che vi participassero i Plebei; fosse, perche vedessero annessa alla censura un' affai limitata potestà; o fosse, perche si chiamassero paghi, che disgiuntesi quelle sunzioni dal Confolato, restasse diminuita l'autorità d'una Magistratura, ch'era l'oggetto del loro odio e della loro emulazione. La Legge dunque che autorizza l'elezione de' due Censori, non ebbe contrasto di sorta,

Furono nominati Papirio e Sempronio, Consoli dell'anno precedente; conferitafi loro la Carica di una Cenfori. fola universal voce, per rifarcirli del loro non com- Decis. Lepiuto Confolato, e per esserne entrati in esercizio so-

lamente dopo la rinunzia di Tribuni militari.

Finche i Confoli erano incaricati della cura dell'enumerazione, tutte le loro funzioni in tal proposito de' Cenfoerano state ristrette in un esatto registro de nomi, ri. delle fostanze, dell' età , e delle condizioni di tutti i capi di famiglia; vi fi dovean pur comprendere il nome e l'età de' loro figliuoli, e de' loro schiavi . Ma quando di un tal membro della Confolare autorità formossene un Corpo di una Carica particolare, per ordinario non istudiando gli nomini che di sten-

Storia delle Rivoluzioni dere il loro potere, arrogaronsi i Censori la riformazion de' Costumi . Prendevano essi conoscenza Val. Max. del procedere di tutti i Cittadini : stavano sommessi 1.2. cap. 4. alla loro Cenfura i Senatori e i Cavalieri del pari che il basso Popolo-; e potevano scacciare da queste focietà que' che n' erano riputati indegni. Quanto 'a' Plebei, che per la loro dissolutezza o infingardaggine eran caduti in mendicità, eran 'da essi ridotti ad una classe inferiore; e spesse volte pure restavano privi del diritto di fuffragio, e più non riputavanfi

per Cittadini , se non perche stavano suggettati a pagar tuttavia la loro porzion di tributi.

Quando i Censori eseguivano il generale registro di tutta la Nazione, non aveavi Cittadino, che non tremasse all'aspetto del lor Tribunale: il Senatore . pel timore di effere scacciato dal Senato; il Cavaliere per l'apprensione d'effer cassato e renduto privo del Cavallo che gli manteneva la Repubblica e il semplice Cittadino per paura di restare scancellato dalla sua Tribù , e di essere confinato nell'ultima , o per lo meno, in una Centuria men decorofa della fua. Cosicche un tal salutare spavento era il sostegno delle Leggi Suntuarie, il nodo della concordia, e come la falvaguardia della modestia, e del rossore. All'ombra di quelto nuovo stabilimento gode la

Roma 311. Repubblica di una profonda tranquillità fotto il Confolato di M. Fabio, e di Postumo Albuzio. Non è già che alcuni Tribuni del Popolo incessantemente inquieti , non proccurassero far risorgere le antiche pretensioni del Popolo in riguardo alla partigion delle Terre; anzi, al loro ordinario, minacciavano di opporfi a qualunque leva di Soldati: Ma, siccome non aveavi guerre di forta a fostenere, così spregiavasi un contrasto, che la pace rendeva inutile e senza il menomo effetto; e tanto meglio andava rinvigorendo l'autorità del Senato, quanto che per allora non gli era necessario il soccorso del Popolo.

Era universale la calma; allora quando l'anno die-Roma 313.

tro,

Della Repubblica Romana. Lib.VI. 79
tro, effendo Confoli Procho Gaganio e L. Menemino, Careftie ;
forvenne una foaventevole caretita , cagione di feditiue confezione ; col cui făvore , un privato fu fui punto di guenze.
renderfii disporico del governo. Il Senato attribuiva
la mancanza de grani all'ozio e alla pigrizia de'
Plebei ; i quali inebbriati dalle Aringhe fediziofe
de Tribuni , più non ufcivano di Città ; e che in
vece di coltivare le loro Terre ; passavano il tempo
in vani-ragionamenti su gli affari di Stato. Il Popolo all'opposto, che non cessa di querelarfi di chi
ha'l' incarico di governare , ne rigettava il motivo
ful difetto di attenzione de' Confoli . Ma questi ;
fenza badare alle mormorazioni della moltitudine , lib.4
posero ogni studio convenevole per ritrar biade dal D. August,
di fuori, e ne diedero la commissione a C. Minazio, de Civ.

Attivo e vigilante questo Senatore spedi Commisfionari per tutta la Toscana; ma non potè conseguirne che una piccola quantità. Un certo Cavalier Romano, di nome Sp. Melio, il più ricco privato della Repubblica, l'avea preceduto in tal ricerca, e avea satta levare la maggior parte de gra-

ni di quella Provincia.

Melio , ancora più ambiziofo che opulente, si era ulusingaro che in una sì generale sciagura, il Popolo venderebbe a buon mercato la propria libertà. Ogni giorno distribuivasi di suo ordine alla bassa più biosonosi del frumento; e con una sempre sospetta liberalità, particolarmente in una Repubblica, egli si fece altrettante creature, quanti si eran quelli che alle sue spese nodrivansi. Fu ben presto la sua Casa l'asso de poveri, degl' infingardi, di quei che si erano riuniti per la loro prostituzione, e di quegli ancora, che senza alcun sentimento di onore, ne di Religione, vorrebbero vedere lo Stato sossione, purcheglino vi rintracciassero lo stato sossione.

Minuzio, il quale, per rapporto alle sue commissioni,

fioni, non poteva di meno, fia da sè medefimo o col mezzo de' fuoi Aggenti, di aver a fare cogli Aggenti di Melio, scoprì che quest ambizioso, il qual folo nodriva gratuitamente tanti poveri, quanti tutto lo Stato, servivasi del pretesto di quella pubblica limofina, che tirava una folla di popolo alla fua porta, per tenere in fua casa delle Assemblee . Alcuni pure , probabilmente stati corrotti da Minuzio, renderonlo avvertito che di notte tempo introducevasi dell'armi in gran quantità.

Venne poscia in cognizione, che vi si avea formata una congiura per cangiare la forma del governo ; che se n'erano estese le circostanze; che Melio aspirava a rendersi Sovrano; che il Popolo sedotto dalle di lui interessate liberalità, prendercobe l'armi in suo favore ; e che eranvi pure de' Tribuni che guadagnati dall'oro, aveano venduta la pubblica Libertà.

Scopertofi da Minuzio tutto il fegreto della conspirazione, reconne immediate le notizie al Senato. Rinfacciò egli acerbamente a' Confoli dell'anno avan-Ann. di ti, e a Quinzio e ad Agrippa Menennio lor successori, Roma 314. il non aver prevenute e gastigate le intenzioni perverse di Melio. Rispose Quinzio, che i suoi Predecessori, il suo Collega, ed egli medesimo, non mancavano nè di coraggio, nè d'intrepidezza per punire un attentato sì enorme; ma che ben era noto, che la Consolare potestà stavasene come distruttà dall' eccessiva possanza da' Tribuni usurpata ; che un'appellazione davante al Popolo raffrenerebbe tutte le perquisizioni ; e che se l'affare fosse deserito ad un'Assemblea, sottrarrebbe infallibilmente Melio alla giustizia col favore della moltitudine che lo adorava. Che nel pericolo, in cui trovavasi la Repubblica, si avea bisogno di un Dittatore, cioè di un Magistrato Sovrano, che egualmente susse superiore alle Leggi, e a' Tribuni del Popolo.

L. Quinzio Approvatofi di comun confenso il suo consiglio . contra Sp. egli nomino L. Quinzio, il quale malgrado la fua Melio . .

Della Repubblica Romana. Lib.VI. 81 estrema vecchiezza, era tuttavia dotato di un coraggio, e di una costanza proporzionata a quella Suprema Magistratura.

Il giorno dietro fec'egli appostare de' Corpi di Guardia in tutti i rioni della-Città, come se il nemico se ne staffe alle porte. Una tal precauzione estremamente forprese que' che non aveano interesse nella congiura : egnuno dimandava il perche di tali novità, e per qual motivo, in tempo di una pace profonda , si avesse nominato un Dittatore . Ma ben avvidesi Melio che non era stato stabilito che contra lui . Raddoppiò pertanto le sue liberalità, per renderfi forte contra il Senato col foccorfo della moltitudine. Conosciutosi dal Dittatore che non si potea dissipare una sì pericolosa conspirazione, se non con un tratto di rifoluta autorità, fec'ergere fulla piazza il suo Tribunale, su cui monto scortato da fuoi Littori armati di scuri, e con tutto l'apparato d'una Sovrana possanza. Mando poscia Servilio, Generale della Cavalleria, a citar Melio, perche comparisse davante a lui. Sorpreso Melio, ed incerto del partito che doveva prendere, differiva di ubbidire, e andava in traccia di fuggirfene. Comandò Servilio ad un Littore l'arrestarlo, il che eseguitosi da questo ministro, esclamò Melio, che il Senato voleva farlo perire per fola gelofia; perch'egli avesse confecrate le sue sostanze al sovvenimento de' poveri ; e in ciò dire , implora il foccorso del Popolo , e scongiura i suoi amici a non permettere, che in loro presenza egli fia trucidato. Mettesi in commozione la plebe, si fan coraggio gli uni cogli altri i suoi partigiani, e lo strappano dalle mani del Sergente . Ei gettossi nel mezzo della calca per sot- Morre di trarsi alla perquisizione di Servilio; ma perche cer- Melio. cava Melio di suscitare una sedizione, Servilio medesimo gli passò a traverso del corpo la propria spada, e tutto bagnato del fuo fangue, fu a dire al Dittatore, ch'egli stesso avea punito un Cittadino che Tit. Liv.

Tom.II.

avea

Florus . avea ricufato di ubbidire a' di lui ordini.

"Non si poteva aspettar altro da voi, gli repli"co quel generoso vecchiardo: Voi solo avete asse,
"curata la pubblica Libertà. Fece possia atterrare
la Casa di Melio, e trovovoi ancora una straordinaria quantirà di biade, che il Dittatore fece vendere al Popolo a prezzo vile, per risarcirlo della sua
pretes perdia. Per la stella ragione, essendo morto il Capo della congiura, non istimò a proposito
il saggio Magistrato di sormar esami contra i suo sautori, temendo di trovare un troppo eccedente numero di rei, e di sar iscoprire la conspirazione; volendone punire tutti i conspirati con troppa severità.

Ma i Tribuni del Popolo credendo non palese il loro delitto, perche il Dittatore non lo infeguiva. preser motivo dalla sua indulgenza di scatenarsi contra lui, e foprattutto contra il Generale della Cavalleria, che fenz'alcuna forma di giustizia, e fenza ordine pure del suo Superiore, avesse ucciso un Cittadino nel feno della fua Patria. Minacciavanlo altamente di fargli il processo subito che L. Quinzio fosse uscito di Carica; e non dicevasi meno che di farlo precipitare come un Tiranno dall'alto, della Rupe Tarpeja. In verun tempo, come allora, non era regnata nel Collegio de' Tribuni una sì viva avversione contra il Senato : si opposer eglino con furore all' elezione de' Consoli ; e per impedire una rivolta, fu d' uopo determinarsi a non creare' che Tribuni Militari .

Lufingavanfi alcuni Tribuni del Popolo di potervi avere una buona parte ; ma al difpetto di tutte le loro brighe , contenta la Plebe di avervi diritto di pretendere , diede tutte le fue voci a Patrizi valorofi, e di una riconofciuta capacità , del numero de Ann. di quali fe ne sava L. Quinzio figliuolo del Dittatore

Roma 315. che poco fa aveva fatto perire Melio.

La guerra che si succitò contra i Vejenti ed i Volsci, sospete la rabbia de' Tribuni contra Servilio:

Della Repubblica Romana. Lib.VI. non si pensò che a far contrasto a' Nemici; e correndo voce che tutti i Popoli della Toscana dovesfero prender l'Armi a pro de' Vejenti, Mamerco Roma 3 sq. Emilio personaggio illustre e nella pace e nella guerra, fu esaltato alla Dittatura: Dignità ch'egli avea di già riempiuta, ed in cui avea fatto acquisto di molta gloria contra i nemici medefimi. Trovatafi però non Emilio livera la nuova d'una Lega sì formidabile ; e vedendosi mita la Emilio fuor di speranza di rendere segnalata la sua Censura a feconda Dittatura con una nuova vittoria, imprese di lasciar, per lo meno, qualche monumento del fuo zelo per la pubblica Libertà. Rimostrò al Popolo in una generale Assemblea, che i loro Antenati per conservare la Libertà medesima, non aveano fondata nella Repubblica alcuna Carica, la cui potestà, e le cui funzioni durassero-più che un anno : Che la stessa precauzione cotanto faggia, non si era offervata nella creazion de' Cenfori, a' quali si aveano attribuiti cinque anni di Magistratura : Che nel tempo di un'autorità di tanta durata, potevan eglino abufarfene; farsi delle creature, e opprimere la libertà della loro Patria : Ch' ei chiedeva pertanto , che fosse stabilità una Legge che abbreviasse il tempo

Fecesi un grande applauso a un tal discorso, so- Tit. Liv. prattutto dalla parte del Popolo . Si aggiunfe a lib.4. questa Legge, che un Senatore non potesse per tutta la fua vita ottenere due volte la Cenfura, ancorche avesse esercitata la prima approvazione de' suoi Concittadini; e dubitandosi 'ch' ella essendo nelle mani di un folo, non lo rendesse troppo potente: si ordinò di vantaggio, che se venisse a morte l'uno de Cenfori, o dimettesse la sua Carica, non poteva l'altro ritenerla, e nè pure farsi sostituire un Collega, e che nella nominazione de' Censori, quello che avesse avuto il numero sufficiente de' suffragi, non sosse, non ostante, dichiarato Censore, se il suo Collega

di quella Dignità, e che niuno potesse esercitarla

più di un anno e mezzo.

mancasse del numero delle voci che si richiedono : che ricomincierebbesi dell'uno e dell'altro l'elezione, finche avessero pel medesimo Squittinio tutti i voti necessari per poter esfere in un tempo stesso riconosciuti per Censori : precauzioni tutte, che quel Popolo geloso della sua libertà, ha creduto dover prendere contra le brighe, e gl' imbrogli de' Patrizi.

pradato da' Cenfo-

Emilio di- Dispiacque segretamente al Senato che il Dittatore avesse diminuita la potestà d'una Magistratura annessa al suo Ordine . C. Furio e M. Geganio Cenfori di quell'anno, ne fecero scoppiare il loro risentimento, fenza la menoma riflessione al merito, e a' fervigi di Emilio . Appena spogliossi questo Dittatore della fua Dignità, che in vigore dell'autorità ingiunta alla Cenfura, lo fepararono dalla fua Tribù, e lo confinarono nella più inferiore ; lo renderono privo, come un uomo disonorato, del diritto di suffragio; e l'oppressero con un tributo otto volte più gravoso di quello ch'era solito di pagare. Ma un tale avvilimento invece di recargli infamia, gli accrebbe un nuovo splendore: cadde tutta la vergogna di quella vendetta fopra gli Autori fuoi , cosicche fdegnato il Popolo, gl'incalzò fulla piazza, e gli avrebbe pur maltrattati, se Emilio medesimo con un tratto di eccedente generosità non vi si fosse opposto. Profittarono dell'opportunità i Tribuni del Popolo

irritati per per eccitare di bel nuovo l'aversione della moltitudine contra il Senato. Faceano valere in tutte le Assemblee, le Cariche, che non era poi maraviglia che i Patrizi maltrattassero il Popolo; poicche in odio del Popolo medesimo, non aveano essi avuto il rossore di levare a un Senatore, Consolare, e decorato di due Dittature, il privilegio di Cittadino, pel folo motivo di aver proposta una Legge, che diminuendo la loro autorità, afficurava la Libertà pubblica. Somiglianti discorsi ripetuti da' Tribuni nella maggior parte dell'Adunanze, nodrivano l'allegrezza nello spirito della Plebe, la quale,

Della Repubblica Romana. Lib.VI. per contrassegnare al Senato il suo aggravio, non volle mai dar l'assenso che si eleggessero de' Consoli ; e perciò si dovette rivenire a' Tribuni Militari. Per dir vero, la Dignità era la medesima, e medesime le funzioni, ancorche fotto nomi differenti; ma l'esclusiva che aveva il Popolo dal Consolato, e la facoltà di concorrere nell'elezioni pel Tribunato militare, erano il motivo che i Tribuni del Popolo, che vi-aspiravano, niente ommettessero per determinare i Plebei a chiedere de' Militari Tribuni ; con tutto ciò, ad onta di tutti i loro intrighi, fempre prevenuta la Plebe in favore della Nobiltà, quando Ann. di trattavasi del governo e del comando degli eserciti, Roma 3200 dava i suoi suffragi a' Patrizi.

Una tal preferenza rivoltò le querele; e l'aggravio de' Tribuni del Popolo contra la moltitudine : Minacciarono pure pubblicamente di abbandonare i fuoi interessi : " E sarà vero , dicevano essi nelle loro , Aringhe, che il timore che voi avete della pos-, fanza de' Grandi , vi ritenga a loro riguardo in , una perpetua schiavitù? Per qual ragione nell'elezione de' Tribuni Militari, e quando si tratta di concorrere co' vostri voti ; non vi risovvenite nè de' vostri Magistrati , nè di voi medesimi ? Sap-, piate però che vi bifognano gran ricompenfe per animare de cuori generoli . E se voi non siete , convinti da' motivi d'una giusta riconoscenza , temete almeno, che annojati dell'indifferenza notra, non vi abbandoniamo ancor noi all'orgoglio. e alla Tirannia de' Patrizj.

Difcorfi di questa forta replicati da' Tribuni del Popolo in qualunque Assemblea, risvegliarono l'animosità e l'ambizion de' Plebei. Persuadevasi l'uno l'altro a dispregiare le preghiere e le minaccie de' Grandi . Si ricominciò a parlare del ripartimento : delle Terre, l'origine perpetua delle divisioni fra il Senato ed il Popolo. Propofero alcuni, che almeno fi taffaffero i poffeffori di quelle pubbliche Terre, e

Storia delle Rivoluzioni s'impiegasse il danajo in sollevamento del Popolo e in pagare le Truppe nel corso della Campagna . Que' Plebei che si erano distinti per le loro ricchezze, o per la gloria acquistatasi negli Eserciti, si mifero al forte d'impiegare tutto il lor credito per esaltarsi al Tribunato Militare, e pervenire alla sovrana autorità ingionta a questa Carica. Il Senato, per dissipare il turbine che si elevava contra di lui, determinò in quell'occasione di non eleggere che de' Consoli. Cooperò al progetto la guerra stata dichiarata dagli Equi e da' Volsci. Come fin allora non vi fu Plebeo che avesse comandati gli Eserciti, e che quell'impiego rifguardava unicaniente i vecchi primari Senatori , parve al Popolo cofa indifferente che si nominassero in quell'anno o Consoli o Tribuni Militari. Perciò rimasto il Senato dispotico dell'elezione, agevolmente si convenne di ristabilire il

Ann. di Confolato, e furono nominati T. Quinzio figliuolo di Roma 322. Lucio , e C. Giulio Mentone . Non potevafi fare scelta migliore in riguardo alla nascita, e alla capacità nell'amministrazione dell'armi. Ma intrufevisi fra loro la gelofia e la discordia, si vuole che vicino ad Algida sieno stati battuti. Per prevenire le confeguenze della loro sconfitta, prese risoluzione il Senato, di aver ricorso a un Dittatore : Ma i due Confoli, da' quali dipendeva l'elezione, riflettendo che di sovrani Magistrati diverrebbero subalterni; e che fotto uno frezioso titolo non avrebbero maggior autorità che il Generale della Cavalleria, ancorche opposti fra loro in qualunque cosa , trattandosi tuttavia di attraversare l'elezione medesima, passarono d'accordo, e si riunirono; e per quanto l'une sopra l'altre arrivallero infauste le notizie de progressi degl'inimici, non vi fu caso ch'essi Consoli si lasciassero indurre a nominare un Dittatore.

Non potendo il Senato superare la loro ostinazione, implora i si appigliò ad un rimedio più pericoloso, per le sue conseguenze, del male medesimo che di rimediare ecntra i Confoli.

Della Repubblica Romana . Lib.VI. intentavasi . Q. Servilio Prisco, Consolar Personaggio , rivoltosi a' Tribuni del Popolo che intervenivano nel Senato, gli esortò a frapporre la potestà del Popolo, di cui eran eglino come depolitari, affinche i Consoli sossero costretti alla nominazione di un Dittatore ... Ben volentieri profittaronfi i Tribuni dell'opportunità che loro si presentava, di elevare la loro propria autorità fulle ruine di quella del Senato e de' Consoli. Fecero ancor di più di quello che loro si ricercava; com'è già solito stile di tutti que' che vogliono dilatare le loro giurifdizioni fuori de' limiti legittimamente prescritti; mercecche, invece di portar l'affare in un'Assemblea del Popolo, ofarono nel Senato medesimo di dar ordine che sossero arrestati prigione i due Consoli, se immediate non eleggessero un Dittatore. Piegarono questi alle minaccie del carcere, e promifero la nominazione ; ma lagnaronfi che lo stesso Senato avesse avvilita la Confolar potestà, suggettandola al giogo imperioso de' Tribuni. Egli è certo, che quel Corpo primario della Repubblica impuntato contra i fuoi Capi, e unicamente attento a domáre la loro pertinacia, non si risentì allora della piaga che inferiva a sè medesimo. Finalmente, dopo molte controversie fra i due Consoli per la scelta del Dittatore, ne remisero la decisione alla sorte ; la quale su favorevole a T. Quinzio, e quelto nomino Tiberio fuo Suocero .

Fece fubito il Dittatore arrollare tutti gli abili all'armi, senza dar di orecchio nè a lamenti, nè a scuse. Egli era un vecchio Capitano pien di valore Gli Equi e di esperienza, naturalmente severo, ed eziandio vinti. inflessibile nel comando. L'arbitrio di vita e di morte che venivagli ingionto dalla Dittatura, e il suo timore feroce, costrinsero chiunque si fosse a rassegnarsi ben presto e con sommessione sotto le Insegne. Uscì di Roma; marciò a' nemici; gli sconfisse Diod. lib. in una fanguinofa battaglia; prese il lor Campo; e 12.

Storia delle Rivoluzioni ricondusse in Città le sue vittoriose Legioni.

Per qualche tempo godè la Repubblica d'una pro-Peste, Su-persizioni, fonda pace. Ma un male più pericoloso della guer-Ann, di ra medelima, feceli fentire in Roma e quali in tut-Roma 325. ta l'Italia. Una straordinaria secchezza cazionò la carestia, che su seguita da una spaventevole peste dilatatasi fugli animali del pari che fugli uomini . I Romani, superstiziosi per natura, dopo l'uso infrut-

tuofo di tutti i rimedi della medicina, si appigliarono a sovrannaturali soccorsi. S' introdusse in Città lib. 4. un culto stranicro: i Tempi, e le strade pure, eran ripieni di Sacrificatori ad incognite Divinità; e non si avea rossore, per esorcizzare il male, di metterein pratica le malle, e tutte quelle vane superstizioni, che sono state inventate dalla debolezza degli uomi-

Le 12. Ta ni . Il Senato che non ignorava le pessime consevole. guenze di qualunque novità in materia di Religione, ordino agli Edili di metter argine a quel difordine; e vietossi con pubblico Editto qual si sosse cerimonia, che non fosse stata ammessa nella Repubblica :

Cessata la calamità, si venne all'elezione di nuo-Roma 326. vi Magistrati : e ottenne il Popolo che si nominassero de' Tribuni Militari autorizzari d'una Confolar potestà: ma non su avventuroso un tal cangiamento di governo. Ricominciatafi la guerra contra i Vejenti, discordi fra loro i Tribuni surono disfatti; il che diede luogo alla creazione di un Dittatore. ebbe bisogno per riempiere questo gran Posto di C. Emilio un' Mamerco Emilio. Il suo merito e le urgenze dello altra volta Stato obbligarono i Romani a rimettere la fortuna Dittatore della Repubblica nelle mani di un uomo, che i Cen-

mazione .

fori, come già vedemmo, non ebbero vergogna di digradarlo dalla fua Tribù, e dichiararlo indegno de' privilegi d'un Cittadino Romano. Il successo di quella guerra corrispose alla confidanza del Popolo. In minore spazio di sedici giorni Mamerco Emilio tagliò a pezzi una parte dell'Esercito nemico, e fese un gran numero di prigioni, che servirono di ri-

Della Repubblica Rómana. Lib.VI. compensa a' Soldati; o che come schiavi surono venduti a profitto del Tesoro pubblico. Dopo un soTit. Liv. lenne Trionfo spogliossi il Dittatore della sua Digni- lib. 4. tà ; e lasciò dubbio se più del suo valore sosse insi- Flor. L. r. ene la fua moderazione.

cap. 12.

Le continue vittorie de' Romani ad altro non fer- Orof. 1. 2. vivano che ad elevare il coraggio e ad accrescere cap.12. l'ambizione de primari del Popolo. Più non volle- menti de' ro sentir parlare di alcuna elezione di Consoli, giac- Tribuei. che aveano l'esclusiva dal Consolato, e ch'era loro permesso l'aspirare alla Carica Tribunizia. Perciò, malgrado la resistenza del Senato, si dovettero nominare quattro Tribuni militari . Ma per quanto violenti fossero stati gli ssorzi de' Tribuni del Popolo per participare a tale nominazione, ebbero il rammarico di vedere efaltati con tutti i fuffragi i foli Patrizj. Non po esprimersi l'indignazione di que' Magistrati Plebei. Sclamavano ad alta voce nelle loro Aringhe, ch'era meglio annullare la Legge, che permetteva al Popolo il pretendere al militar Tribunato, piuttosto che vederne deluso l'effetto in tutte l' elezioni per imbrogli della Nobiltà; e ch'era minor infamia del loro Ordine l'efferne escluso, come lo era, dal Confolato, che avere il diritto di concorrere, ed esserne sempre rigettato, come incapace od indegno di quell' onore. Spargevano le sue querele contra il Popolo medefimo: lo minacciavano di abbandonare i fuoi interessi; e come se avelsero voluto, per vendicarsi, rinversare interamente la Repubblica, gli uni proponevano, che si conducesse una parte del Popolo in nuove Colonie, ed altri rinnovavano le antiche pretenfioni in propofito alla partigion delle Terre . Ve ne avea che infiftevano , che non si potesse obbligate alcun Cittadino alla guerra, fe non gli fosse accordata una paga prefissa . In somma; non lasciavasi da que' sediziosi intentata cosa di sorta, sia per rendersi vendicaei della Nobiltà, sia per eccitare il Popolo; lu-

Storia delle Rivoluzioni

singandosi, col mezzo di quelle insurgenze, di costrignere e l'una e l'altro a dispensar loro i voti I Patrizi, i quali attualmente efercitavano la Ca-

nella nominazione di Tribuni Militari.

rica, e che riputavano a disonore di aver de' Plebei per successori, convennero segretamente col Senato di levar in Roma i principali del Popolo, e foprattutto quei che aspiravano al Militar Tribunato, fotto pretesto di far una corsa sulle frontiere de Volsci, i quali, dicevasi, vigorosamente armavano: e in tempo di loro assenza, invece di Tribuni militari, si prese risoluzione di non eleggere che de' Consoli . Prima che uscir di Città, su lasciato al governo e per presiedere all' elezione, Appio Claudio lor Collega, figliuolo del Decemviro, giovane egualmente fiero che ardito ed imprendente, e nodrito fin dalla fua infanzia in un odio ereditario contra la possanza del Popolo. Vide appena i Tribuni e la maggior parte de' Plebei in Campagna, che prevalendosi della lor lontananza, fece procedere al-Ann. di la nominazione de' Confoli. Furono gli eletti , C. Roma 330. Sempronio Atratino, e C. Fabio Vibulano; e il Popolo, e i suoi Tribuni trovarono al loro ritorno troppo bene stabilita quella creazione, perche avessero ardire di opporvisi. Sfogarono il loro aggravio contra i Confoli medefimi ; e proccurarono di poi d' imputare a delitto di Sempronio gl' infausti avvenimenti, ch'egli ebbe nel corso del suo Consola-

Romani battuti da' Volfci.

to nella guerra contra i Volfci . . . Questa bellicosa Nazione, che da tanto tempo disputava a' Romani l'Imperio e il Dominio, tentò in quell'anno gli ultimi sforzi per fottrarsi al giogo de' fuoi antichi nemici. Fece pertanto leve di numerolissime truppe, e mise alla loro testa de' Capitani infigni, non ommettendo veruna di quelle faggie precauzioni, che si possono risguardare come pegni sicuri d'un buon successo. Opposele Roma C, Sempronio il primo Confolo, perfonaggio

Della Repubblica Romana: Lib.VI. d' inclito valore, popolare e adorato da' fuoi Soldati ; ma tuttavia più Soldato egli medesimo, che gran Capitano, e che facevà la guerra come se il folo coraggio fosse bastevole a riempiere tutti i doveri di un Generale . Avanzossi a' nemici con una confidanza fempre rischiosa, e come fosfe sicuro della vittoria. Si videro i due eserciti ben presto a fronte . Aveano i Volsci preoccupati tutti i vantaggi che potevano venir loro esibiti dalla situazione de' luoghi; e Sempronio, pel contrario dispregiatore d'una Nazione tante volte fuperata, trascurò sì necessari avvedimenti; ed in oltre, persuaso di poter vincere colla sola sua infanteria, lasciò la Cavalleria in un sito, donde non potea ritrarne alcun foccorfo. Si venne alle mani con eguale furore. Ancorche difordinati i Romani, arditamente furono addoffo a' Volsci ; e col proprio ordinario valore, diedero loro la carica; ma combattendo essi con più d'impetuosità che di disciplina; ed essendo i nemici ben raccolti e ristretti per battaglioni, coficche refistevano con coraggiosa difesa, cominciò la fortuna a dichiararsi pel partito, che offervava un miglior ordine . Condotti i Volsci da un Generale, di abilità, premono, risospingono, e penetrano le Legioni . Attoniti i Romani, invece di colpire, non penfano, che a riparare i colpi. Infensibilmente si piega, a poco a poco si cede; e finalmente essi costretto di dar addietro. Il Confolo che fe ne avvede, si getta nel mezzo de' maggiori pericoli. Combatte egli medefimo, e fi sforza col proprio efempio e co' rimproveri , a rianimare i Soldati , ma tutto invano. Grida, minaccia, non più intendesi la fua vocé nè i fuoi comandi ; e le Legioni tutte atterrite, ben danno a conoscere che non temono che l'inimico e la morte. Finalmente, tutto fcompiglio, e tutto confusione l'Efercito, stava di già per per- Prudenza derfi la battaglia , se Ses. Tempanio vecchio Capi evalore tano di Cavalleria, non avesse, proposto agli altri Uf- nio. fizia-

Storia delle Rivoluzioni fiziali del medefimo Corpo di mettere piede a terra, e di gittarsi alla testa delle Legioni per soste-

Val. Max. 1.3.c.z.

nere l'impeto de' nemici . Sempronio, che come dicemmo, erafi lufingato di Id.l.6.c.5. trionfare colla fua Infanteria , avea lasciata la Cavalleria in luogo interfecato da piccoli torrenti, ov'ella non potea combattere. Accortofi di quello sbaglio Tempanio e del disordine delle Truppe, mise piede a terra con tutta la sua brigata; e indirizzandosi a' suoi compagni; lor disse, come ei sosse una guida: " Seguite la mia Lancia , e facciam vedere , a' nostri nemici che tanto a piedi, come a caval-, lo non vi ha cosa che ci possa resistere . Al suo esempio, smontò di cavallo tutto quel Corpo, e lo fegul . Marcia Tempanio a dirittura a' nemici , e rimette il Combattimento, ributtando qualunque ostacolo. Con un tal foccorfo riprendono coraggio le Legioni, e ricomincia un più furioso conflitto. Il Generale Volsco non potè comprendere da qual parte fosse venuto a' Romani quel nuovo nerbo d'Infanteria; ma perche se ne vide sforzato, mandò ordine alle sue Truppe di aprirsi, di dar passaggio al Corpo comandato da Tempanio, di riferrare poscia i battaglioni e di riunirli , affine di separare quelle nuove Squadre dal groffo dell' Efercito . Tanto eseguiscono i Volsci; danno addietro, fingono di piegare, si aprono e lascian passare Tempanio colla fua Truppa, i quali, trasportati dal loro coraggio, eredendo d'incalciare uno spaventato nemico, andavano sempre guadagnando terreno. Ma ben preno riconobbero d' effere stati presi nel mezzo da. battaglioni nemici, che si erano riuniti fra d'essi e le legioni Romane . Fece quanto potè Tempanio per riaprirsi il passaggio, e per riavere la comunicazione col Confolo; ma non vi fu modo di rompere le opposizioni . In quell'estremità diede d'octhio a un'eminenza, e la occupò.

I Volsci colla speranza ch' ei più non possa avere

fcam-

Della Repubblica Romana . Lib.VI. 93 scampo, vanno ad attaccarlo. Disendesi Tempanio con un coraggio insuperabile; e una tal diversione mette in falvo l'efercito del Confolo. Meno incalzate le Legioni si raccolgono; tornano alla carica; e Sempronio alla loro tella tenta incomprensibili sforzi per dilimpegnare é riunire Tempanio. Stan di piè fermo i Volsci da tutte le parti; e ancorche in quell'ultima azione abbian essi perdura molta milizia, piuttosto che fuggire, si lasciano tagliar a pezzi. Nesfuno dà addietro ; il foldato vivo fuccede al morto; occupa il suo posto, e lo difende colla stessa intrepidezza, non permettendo che i Romani penetrino le sue Squadre . Si combatte fin alla notte ben avanzata, fénza che i due Generali potessero discoprire da qual canto fosse restato il vantaggio ; e non vi ebbe che le tenebre, e la stanchezza che separassero i due Eserciti.

Sempronio e il Generale de' Volsci, incerti ambidue dell'esito dell'azione, e temendo egualmente di essere costretti il giorno dietro a un nuovo conflitto, lasciarono, come di concerto il Campo di battaglia, e non credutisi ne pur sicuri ne' propri alloggiamenti, precipitofamente ne uscirono. Dopo una continua marcia di tutta la notte di ambi gli eserciti, e con pari timore, si ripararono con trincee, prendendovi tanta precauzione, come si trovas-

fero a fronte.

\*Non dubitando Tempanio che i nemici immedia- lib.4. te ful far del giorno non lo attaccassero di nuovo, fu ben forpreso, per non vedere nè nemici nè amici. Non potea comprendere ciò che si fosse di due grandi accampamenti, che poche ore avanti ingombravano tutta la pianura . Spedì fubito a riconoscere quello de' Romani, e poscia l'altro de' Volsci. Non fi trovò nell'uno e nell'altro, che alcuni feriti, che non aveano potuto feguire gli eferciti. Volle Tempanio esfer egli medesimo lo spettatore di sì straordinario avvenimento; e dopo le più necessarie cau-

ti dell' una e dell' altra parte, e non vi rinvenne che un' eguale folitudine . Quindi portofii ful Campo di battaglia, che non gli prefento che morti e moribondi, e quella spaventevole immagine ch'è l'effetto d' un combattimento. Finalmente, non avendo notizie di forta delle Legioni del Confolo, e temendo, di restar di nuovo investito da quelle de' Volsci, fece trasportare i Soldati Romani feriti, e riprese con esso loro il cammino di Roma. Vi su ricevuto con un'estrema sorpresa, ma insieme con una straordinaria allegrezza ; credevasi già perito con tutti i fuoi compagni . Alcuni fuggitivi arrivati in Città prima di lui, e che lo avean veduto diviso dall'Esercito. e impegnato fra gl'inimici, non aveano mancato di pubblicare, che tutta la Cavalleria era stata tagliatà a pezzi. Il ritorno dunque di Tempanio, e de suoi diffipò la falfa voce: Ma i Tribuni del Popolo non lasciavansi scappare un'opportunità sì savorevole per ruinare il Confolo. Stava il Popolo attualmente allembiato, quando in Roma rientro Tempanio. Fu costretto presentarsi all' Adunanza prima di rivedere Modera- la sua famiglia ; e Cn. Giulio uno de' Plebei Magistrati, gli ricercò ad alta voce, s'ei credesse che Sempronio fosse degno di comandare le Legioni del Popolo Romano; se avesse osservato che nell'ultima azione egli avesse disposto l'ordine della battaglia da Generale di abilità; che ne, fosse successo dopo il conflitto, e dove si trovasse l'esercito ch' ei comandava? Io vi ordino, aggiunfe il Tribuno, di rispondere precisimente e senza rigiri di forta a tutti questi capi : infruiteci di che è accaduto delle nostre Legioni;

se siete stato abbandonato, o se voi medesimo ne siete difertore; in fomma fe noi fiamo i vinti o i vincitori . Tempanio non volendo tirar vantaggio dalla difgrazia di Sempronio, rispose al Tribuno che non toccava a un semplice Uffiziale il giudicare dell' esperienza del fuo Generale, e che di già il Popolo ne

zione di Tempanio.

Della Repubblica Romana. Lib.VI. avea decifo eleggendolo Consolo: Ch' ei l' avea veduto combattere alla tefta delle Legioni, con un coraggio infuperabile, e continuamente gittarfi nel mezzo de' maggiori pericoli: Che la distanzà di cui egli si era trovato dopo la loro separazione ; e la confusione che sempre regna in una battaglia così ostinata, lo aveano defraudato della conoscenza di tutto ciò ch' era feguito in quei polti ove combatteva Sempronio; con tutto ciò poteva afficurare, che da quel che gli era paruto ful Campo di battaglia, non fosse succeduta minore mortalità ne' Volsci . che ne' Romani. E che siccome dopo la sua divifione dal Corpo delle Legioni egli avea avuta la buona forte di occupare un' eminenza, ove a dispetto di tutti gli attentati degli inimici , avea renduti falvi tutti quei che si erano affidati alla sua condotta; così presumeva che il Consolo in quel disordine generale avesse guardate le montagne, e vi si sosse fortificato. Chiese poscia Tempanio permissione di ritirarsi , perche si medicassero le sue ferite ricevute nella battaglia . Tutta l' adunanza efaltò con maggiori encomi la faviezza e la moderazione della fua risposta, che il valore e la prudente direzione, con cui egli avea combattuti i nemici della Repubblica .

Il Popolo in riconoscenza de' suoi servigi, lo eles- Semprefe qualche tempo dopo in Tribuno, unitamente ad nio accualtri tre Uffiziali, che al pari di lui si erano segna- sato, e dilati. Essendo in quel posto, esibl nuove pruove del- feso da la sua generosità; Mercecche L. Ortensio uno de nio. fuoi Colleghi, avendo fatto citar Sempronio fubito spirato l'anno del suo Consolato, perche rendesse ragione all' Adunanza del Popolo della fua condotta nell' ultima battaglia, Tempanio, e i suoi tre Colleghi ne impresero vigorosamente la di lui difesa, e scongiurarono Ortensio a non perseguitare un valorofo Generale, che in quella occasione era stato abbandonato dalla fortuna . Ma fe io vi faccio vedere , ri-

piglio Ortensio, che questo Patrizio, del quale tanto decantate il coraggio , è la fola cagione della nostra disgrazia , vi opporrete forse alla giustizia che ne dev'esser fatta ? Volete voi ruinare la Tribunizia potestà, e rivolgere contra il Popolo medesimo quell'autorità che per la fola fua compiacenza voi possedete? Con molta moderazione risposegli Tempanio, e i fuoi Colleghi, ch' essi ben riconoscevano la sovrana possanza del Popolo su tutti quei che portavano il nome di Cittadini Romani ; che profondamente la rispettavano; e che giammai si sarebbero abusati del potere, di cui trovavansi decorati. Ma che se le loro preghiere in favore del lor Generale erano rigettate da uno de' lor Colleghi, cangierebbero eglino di vestimenti come l'Accusato, e vorrebbero dividere col lor Capitano la fua buona, o fgraziata forte . Compunto Ortensio dalla loro generosità , grido che non avrebbe mai acconsentito, che il Popolo Romano vedesse i suoi Tribuni vestiti a duolo . Desistette dalla sua azione, e dichiaro, che più non proseguirebbe contra un Generale, per dir vero sfortunato contra i nemici; ma che avea saputo rendersi sì gradevole e sì pregiato a' suoi Soldati e a' suoi Concittadini. L' affetto che quattro Tribuni del Popolo avean dimostrato per un Patrizio, e la condiscendenza di Ortensio, davano validi contrassegni della riunione del Popolo col Senato, Parve tranquilla la Repubblica, ma poco durò la concordia: Sotto il Confolato di T. Quinzio Capitolino, e di Fabio Vibulano, videsi inforgere nuove dissensioni in riguardo alla Questura. Erano i Questori certi Uffiziali, che aveano la custodia del Tesoro Pubblico; e si riferisce la prima origine di questa Carica a P. Valerio Publicola, come già lo vedemmo . Quein propo- sto Patrizio avendo creduto a proposito di riporre il Pubblico Tesoro nel Tempio di Saturno, nomino due Senatori per custodirlo, che poscia surono

An.di Roma 332. Diffurbi fito de' Queffori Militari. detti Questori, e ne lasciò l'elezione al Popolo.

Della Repubblica Romana . Lib.VI. Entrati in Carica i due summenzionati Consoli, e vedendo che dopo le conquiste, e l'ingrandimento della Repubblica non erano fufficienti que' due foli Uffiziali a riempiere tutte le loro obbligazioni, propofero di aumentarne, il numero, e di aggiugnere a' due primi Questori, che mai uscivano di Roma, due altri che fequissero i Consoli, e i Generali al Campo, per tener in registro le spoglie degli inimici. vendere i bottini, e soprattutto per aver cura de' viveri e della 'fussistenza' dell' Esercito . Il Senato edil Popolo parvero di approvare egualmente la proposizione; ma effendosi dichiarato il Popolo che voleva aver parte a quella nuova Dignità, il Senato, piuttofto che ripartirla co' Plebei , lasco (vanire il progetto de' Consoli. Per vendicarsi i Tribuni, rinnovarono la proposizione del ripartimento delle Terre, ch'era la forgente perpetua di quei Magistrati sediziosi . Dopo d'effersi sfogati con molto furore contra il Senato protestarono, che mai acconsentirebbero all'elezione de' nuovi Consoli, se non sosse permesso al Popolo nella creazione de' Questori il dar la sua voce differentemente a' Plebei che a' Patrizi . Con fomma costanza rigettò il Senato la condizione; e la perfidia d'ambi i partiti, per non rilafciare cofa veruna delle proprie pretensioni , cagionò che la Repubblica cadesse in una spezie di Anarchia. Fu forza di aver molte volte ricorfo a un Inter-Re , Dignità che durava foli cinque giorni . Sovente pure si opponevano i Tribuni alla sua elezione, temendo ch'egli medesimo non nominasse de' Consoli. Finalmente essendo Inter-Re L. Papirio Mugillano, ei maneggiò i geni con tanto artifizio, che ottenne dal Senato che eleggerebbonfi de' Tribuni Militari nelle veci de' Confoli, e che nell'elezioni de' medefimi e in quelle de' Quattro Questori, sarebbe in arbitrio

del Popolo di dare i suoi suffragia Patrizi, come a' Si tenne subito l' Adunanza per la nominazione. Tom.II.

Plèbei .

Storia delle Rivoluzioni de' Tribuni Militari; e ad onta di tutti gl' imbro-gli e delle brighe de' Tribuni del Popolo, non re-

Ann. di starono nominati che quattro Patrizi, L. Quinzio Roma 333. Cincinnato, Sp. Furio Medullino, M. Manlio e A. Tit. Liv. Sempronio Atratino; Cugino del Confolo di questo ib.4. nome. Fu dato l'incarico a quest' ultimo di prefiedere alla creazion de' Questori . Antistio Tribu-no del Popolo, e Pompilio, uno de' suoi Colleghi, Patrizi .

fecero pretendenti . l' uno il fuo figliuolo , l' altro il suo fratello, e chiesero la Questura in loro savore: Furono però vani i loro attentati, essendo stati eletti i foli Patrizi; ed il Popolo, ancorche eccitato da' loro fediziosi discorsi , non potè negare quella Dignità a persone, i cui padri e gli Antenati aveano avuto l' onore del Consolato. Furiosi i due Tribuni del Popolo per una tal preferenza e pel roffore del rifiuto, sclamarono, che non era mai possibile che il Popolo avesse avuto sì poco di riguardo alle preghiere e alle raccomandazioni de' fuoi Maeistrati medesimi : Che infallibilmente eravi stata qualche superchieria nello squittino, e che bifognava farne rendere ragione ad A. Sempronio, il qual avea numerati i fuffragi. Ma perche era questi un uomo di provata integrità, e che la sua innocenza e la fua Dignità, di cui attualmente trovavasi investito, gli servivano di salvaguardia, rivolsero Sempronio tutto lo fdegno contra C. Sempronio fuo parente, or condanna- ora da noi menzionato. Fecero riforgere l'affare

to.

Tempanio avea delistito; e a loro istigazione, e pel Ann. di sollecitamento di Canulejo altro Tribuno del Popo-Roma 333. lo resto condannato in quindici mila foldi . Non si contenne il loro furore nella fola vergogna che voleano imprimere nel Corpo del Senato per questa

condanna di un Consolare. Riempierono di nuovo la Città di turbolenze e divisioni, ora nell' impedire la creazione de' Confoli, ora facendo rinascere le

dell' ultima battaglia, da cui Ortensio, in grazia di

anti-

Della Repubblica Romana. Lib.VI. antiche pretensioni ch' erano altrettante semente di

nuove rivolte,

lo per la quarta volta, e Metilio altro fuo Collega che proper la terza, volendo perpetuarsi nel Tribunato, e pongono formarfene una spezie d'imperio e di dominio incessante, rinnovarono la proposizione delle terre conquistate su'i vicini e su i nemici di Roma. Quest' era l' esca ordinaria, con cui i Tribuni più torbidi allettavano il Popolo. Roma, come già il dicemmo, fabbricata fopra un fondo straniere, e che originariamente dipendeva dalla Città di Alba non avea quasi palmo di territorio, che non lo avesse acquistato colla spada alla mano. I Patrizi, e quei che aveano avuta la maggior parte nel governo, fotto colore di prenderne a censo e a rendita qualche pezzo, fi erano appropriato il rimanente, e quello che più loro conveniva, e se ne aveano fatta una spezie di patrimonio. Un' immemorabile prescrizione avea ricoperte quelle usurpazioni; e sarebbe stato ben difagevole il distinguere gli antichi limiti divisori di ciò che apparteneva al pubblico, dal dominio di cadaun feudatario particolare. Pretendevano, non ostante, i Tribuni, levarne il possesso a- Roma 335. gli antichi proprietari, i quali pure aveano innalzate delle fabbriche su quelle Terre. Un sì odioso tentativo metreva in costernazione le primarie Case della Repubblica. Molte volte si raduno il Senato per rintracciare qualche mezzo termine che facesse fvanire progetti sì perigliosi. Dicesi che Appio Claudio, ancorche il più giovine, e l'ultimo de Senatori, fuggerì un configlio, che a tutto il Confesso non fu disgradevole : espose , che nel Tribunato medesimo aveansi a rinvenire i rimedi contra la tirannia de' Roma 336. Tribuni: Che, per ottenere un tale intento, non che 6 op-fi trattava che guadagnare un folo di que' Plebei pongono a Magistrati, il qual colla sua opposizione, volesse Tribuni.

· L' anno seguente, Sp. Mecilio Tribuno del Popo-

ghi : Che conveniva aver mano cogli ultimi di quel -Collegio : Ch' essendo questi inesperti degli affari, e gelosi dell' autorità che Mecilio e Metillo si attribuivano, non farebbero infenfibili a blandimenti del Senato, e che forse esibirebbero la loro opposizione pel folo oggetto di farfi valere, e in qualche mo-

do di diffinguersi nel governo.

Fu approvato il Configlio generalmente da ognuno, e si fecero grandi elogi ad Appio, che non avea degenerato dalla virtù de' fuoi Antenati. Que' Senatori che aveano qualche appartenenza co' Tribuni del Popolo, s' infinuano nella loro amistà, e rimostrano il disordine, in cui stava per immergersi lo Stato e ciascheduna famiglia in particolare, se prendevasi per mano la discussion delle Terre concedute da Romolo, da quelle che dopo il corso di quasi quattrocent' anni erano state conquistate su' Confinanti della Repubblica, e che in secoli differenti erano entrate in privati possessi: Che il progetto d' una Legge, la quale stabilisse una persetta uguaglianza nella fortuna di tutti i Cittadini , ruinerebbe la fubordinazione cotanto necessaria in uno Stato: Che i ricchi, fieno dell' ordine Patrizio o del Plebeo , non si lascerebbero così facilmente spogliare d' un bene ereditato da' loro Ascendenti, o acquistato con buona fede da legittimi possessori; e che infallibilmente una perquifizione sì ingiulta ecciterebbe una guerra civile, e forse forse costerebbe il sangue più puro della Repubblica. Finalmente, a forza di prieghi e d' istanze si maneggiarono con tanta felicità, che di dieci Tribuni, sei ne furono guadagnati, i i quali fecero contrasto alla pubblicazion della Legge.

Mecilio e il suo Collega offesi dal vedersi opposti dal proprio lor Tribunale, trattarono gli altri Tribuni di traditori, di nemici del Popolo, e di schiavi del Senato. Ma al dispetto di tutte le ingiurie, avvegnacche bastava l' opposizione di un sol Tribuno per raffrenare il profeguimento, e l'azione degli

altri

Della Repubblica Romana . Lib.VI. altri nove; e che ve n' erano sei pel rigettamento della Legge, furon eglipo costretti a desistere dall' intraprefa .

rrapreta . L'anno dietro, col vantaggio dell'intelligenza, Roma 317. che avea il Senato col maggior numero de' Tribuni, ei resto l' arbitro degli affari . Avendo proposto L. Seftio uno de' Tribuni del Popolo, per lufingare la Plebe, di spedire una Colonia a Voli pic- Ann. di cola Città già venuta in poter de Romani, vigo-Roma 838rosamente gli furono contrari gli altri suoi Colleghi, protestando che mai avrebbero permesso, che in tempo del loro Tribunato si progettasse qualunque nuova Legge, se prima il Senato non ne avesse autorizzato il progetto medesimo.

Ma poco continuò un tal concerto del Senato co' Postumio Tribuni del Popolo, imperocche i fuccessori di que- ucciso da sti impresero l'affare della partigion delle Terre suoi solcon maggior furore, che nol fecero Mecilio e il fuo

Collega .

Sorpresa Voli dagli Equi , diedesi la direzione di quella guerra a M. Postumio Regilense attuale Tribun Militare. Egli era un Generale guerriero, ma zuttavia infleffibile, altiero ed orgoglioso pel suo nascimento e per la sua Dignità, colicche saceasi troppo valere in una Repubblica, ove tutti i Cittadini prefumevansi eguali . Formò egli l'assedio di Voli, Voli riaco, per dir meglio, tentò di occuparla in un tratto, quiftata. I Romani di que' tempi non formavano regolari gli assedi; il più sovente investivano da tutte le parti una Piazza; conducevano poscia le loro Truppe fin al piede delle muraglie ; e con un general attacco che divideva l' attenzione e le forze degli affediati, tentavano di rendersene padroni. Prima che far marciare le sue Legioni a quella maniera di assalto, che chiamavasi Corona , perche la Piazza da tutti i lati stava circondata, promise Postumio, per incoraggirle, e di rilasciar loro il saccheggiamento, se l'a- Ann. di vessero presa . Fu Voli espugnata ; ma Posiumio , il Roma 339.

Tit. Liv. qual naturalmente odrava i Plebei, che componevano lib. 4. cap. la maggior parte delle fue Truppe , mancò loro di parola, e fece vendere ogni cosa a profitto del Teforo pubblico.

Flor. l. z.

C, 22,

Seltio, che avea avuto il credito di farsi confermare ancor per quell' anno nel Tribunato, propose qualche tempo dopo in piena Assemblea, che per' rifarcire il Popolo della mancanza di parola del Tribuno Militare, almeno si stabilisse in quella Piazza una Colonia di que' medesimi, che pel loro valore aveano contribuito a riacquistarla: Ei voleva che col registro di un Plebiscito, si abbandonasse a que' Soldati tutto il Territorio di Voli . Perche con maggior facilità si approvasse il suo progetto, e restasse intimorito il Senato, rinnovò nel tempo medefimo l'antica pretensione del ripartimento delle Terre, che i Tribuni mai mancavano di far riforgere quando voleano usurpare qualche nuovo privilegio.

Gli applaudì tutto il Popolo . Cogli altri Senatori interveniva all' Alsemblea lo stelso Postumio, che per ordine del Senato fu già fopra luogo ad instruirsi dello stato di quella Piazza; e scoperti alcuni de' fuoi Soldati confusi nella folla, che con alti gridi chiedevano la partigione: I miei la passeranno male, disse Postumio a chiara voce, se non si acquietano. Un parlar sì orgoglioso, ancorche in bocca di un Generale, fu del pari difgradevole al Senato che alla moltitudine. Seftio, vivace ed eloquente, si prevalse della pubblica offesa; e rivoltosi al Popolo, gli diffe così: " Non avete forfe capite le minacce di Postumio indirizzate a' suoi Soldati, come " s' eglino fossero suoi schiavi? Dopo ciò; potete tuttavia ignorare l'odio e lo spregio che han per voi i nostri Patrizi? E pure sono quei Patrizi medefimi così crudeli e così fuperbi, che nella difribuzione delle Cariche voi preferite a quegli . stessi, che tutto giorno sostengono i vostri diritti. Non ve ne fate dunque le maraviglie, se dopo " una

Della Repubblica Romana . Lib.VI. , una sì ingiusta prelazione, niuno vuole più prenderne l' impegno. E che (li può sperare da un , Popolo debole ed incostante, che non sa riservare , le sue ricompense, se non per quei che più barbaramente l'oltraggiano?

Un tal discorso accrebbe la pubblica animosità, e . Tumulto insieme colle minaccie di Postumio passò al suo Eser-nell' Esercito . Erano sdegnate abbastanza le Legioni contra cito . . di lui, per aver loro mancato il faccheggiamento di Voli : informate appena del successo nella Piazza di Roma, sclamarono, che la Repubblica nodriva nel

fuo feno un Tiranno'; e suscitossi in esse una com-

mozione poco dissimile da una dichiarata rivolta. P. Seftio Questore avendo voluto, in assenza del suo Generale, far mettere in arresto un Soldato de' più ammutinati , ne riceve un colpo di pietra , e fi sottraffe il Soldato medesimo alla cattura, coll'ajuto de' fuoi compagni. Avvertito Postumio del tumulto, accorfe al Campo; ma col rigore delle fue perquifizioni, e colla crudeltà de' supplizi, maggiormente rende inaspriti gli animi . Dopo i più studiati esami . comando che si annegassero sotto le Graticce coloro che furono convinti per più colpevoli : furiofe le milizie per un tal ordine, gli strappano dalle mani di chi gli aveano arrestati, e sono rimessi in libertà : si costituiscono questi per nuovi Capi di se- . dizione, e si rivolta tutto l'Esercito. Postumio trafportato dallo sdegno, discende dal suo Tribunale ; 1.4.cap.50. e preceduto da fuoi Littori, penetra la calca, e tenta afficurarsi de' criminosi; e però più non trova lib. 1. ne rispetto ne ubbidienza in chi si sia; sa contrasto cap. 22. alla violenza la forza ; si menano le mani d'ambe Roma 339.

le parti; e in quella confusione, da suoi propri Soldati resta ucciso il Generale. Per quanto odioso riuscisse Postumio, non potè il Popolo, nè il Senato non detestare un'azione di tanto orrore; cosicche pervenuti al Consolato Cornelio

e L. Furio Medulling, ebbero l'incombenza di for- Roma 340.

· Storia delle Rivoluzioni mar il processo a colpevoli, e di eseguirne un esemplare gastigo. Con tutto ciò, usarono di una somma moderazione i Confoli; e per non esacerbare gli fpiriti, non fecero piombare la pena che fopra un piccolo numero di Soldati più tumultuanti, e che fi Tit Liv. ammazzarono da sè medefimi. Vollero i faggi Ma-

lib.4. cap. gistrati supporre piuttosto innocente tutto l'Esercito, 51. che obbligarlo ad un' aperta ribellione con una trop-

po rigorofa ricerca.

Era a desiderarsi che il Senato ed i Consoli, a un contegno di tanta prudenza, avessero aggionta la divisione del territorio di Voli a benefizio de' Solda-.- ti e de' Cittadini, che si erano ritenuti ne' loro do-

Mormorabili .

Quest' era il mezzo più sicuro per distruggere tutzioni con te le susurranti querele de' Tribuni del Popolo, e per allontanare infenfibilmente le loro pretenfioni in proposito alle terre pubbliche e alle comuni, delle quali, in fostanza, riusciva quasi impossibile a' proprietari il giustificarne un originario acquisto. Ma ben avvidesi con isdegno il Popolo essere segreto, difegno del Senato e nella Nobiltà, di tenerlo confinato in una perpetua indigenza, tanto pel loro proprio interesse, quanto per renderlo sempre più umiliato, e sempre più dipendente. E i Tribuni, per fomentare il suo risentimento, esclamavano in tutte le Assemblee, che giammai sarebbe libera Roma, finche i Patrizi tenessero usurpate le pubbliche Terre, e si appropriassero tutte le Dignità dello Stato.

Le guerre quasi continue contra gli Equi ed i Volsci, e la peste che sopravvenne, producitrice pur della fame, tennero gli anni feguenti occupato il Popolo, e lo divertirono dall'attenzione a quei rivoltofi discorsi . Appena però si vide rinascere la pace e l'abbondanza nella Repubblica, che altri Tri-

buni suscitarono nuove discordie .

Ann. di 'Tre di costoro', e tutti del nome d' Icilio, tutti Roma 344. e tre parenti e d'una stessa famiglia, in cui l'avver-

Della Repubblica Romana. Lib.VI. 105 fique a' Patrizj era ereditaria , impresero di levar Sp. Icilio , loro la Questura, la qual tuttavia non era uscita dal C. Icilio, primo ordine. Ottennero a buon conto che si facesse l'elezione de' Comizi della Tribù; e dopo aver. Questori Infingato il Popolo con promeffe di Colonie, e colla Plebei. partigion delle Terre, pubblicamente dichiararono che nulla gli restava a sperare di que vantaggi nel corfo del loro Tribunato, se fra tutte le Cariche avrebbero dovuto effer comuni a tutti i Cittadini d'una medesima Repubblica, ei per lo meno non tentaffe di aspirare alla Questura . Eccitato il Popolo, diede i snoi suffragi a Q. Silio, a P. Elio e Tit. Liv. a P. Papio tutti e tre Pleber, e che surono i primi lib. a. Questori di quell'Ordine. E fra tutti i Patrizi pretendenti quella Dignità, non vi ebbe che C. Fabio

Ambusto che conseguirla potesse.

I Tribuni del Popolo rifguardarono questo vantaggio come una vittoria riportata fulla Nobiltà . Lulingavansi che la Questura aprisse loro il cammino al Tribunato Militare, al Confolaro, e a' Trion-6. Pubblicavano fenza il menomo rispetto gl'Icilia effere finalmente arrivato il tempo di ripartire gli onori della Repubblica fra il Popolo ed i Patrizi. Non si volle nè pure, sella seguente elezione, in-tendere parlare di Consolato, per la sola ragione, contra che a questa Dignità pretendessero tuttavia i soli gl'Icili. Nobili ; e fu forza che il Senato nominasse de' Tribuni Militari, eguali, per dir vero, in possanza a' Confoli; ma che riuscivano più gradevoli al Popolo, perch' ei poteva afpirarvi', come, più che tutti, vi aspiravano apertamente gli Icili .. Atterrito il Senanato pe' loro ambiziosi progetti, sece promulgare due Leggi, che contenevano la loro esclusiva : dichiarava la prima, che nessun Plebeo potesse concorrere al Tribunato Militare, quando nell'anno stesso egli avesse esercitata la Carica di Tribuno del Popolo; Ann. di e l'altra, che nellun Tribuno del Popolo potess'es- Roma 344. fere confermato due anni di feguito nell'impiego medelimo.

mar il processo a' colpevoli, e di eseguirne un esem-plare gastigo. Con tutto ciò, usarono di una somma moderazione i Confoli; e per non esacerbare gli spiriti, non secero pombare la pena che sopra un piccolo numero di Soldati più tumuliuanti, e che si Tin Liv. ammazzarono da se medefimi. Vollero i faggi Ma-

lib.4. cap. gistrati supporre piuttosto innocente tutto l'Esercito, che obbligarlo ad un'aperta ribellione con una trop-

po rigorofa ricerca ..

Era a desiderars che il Senato ed i Consoli, a un . contegno di tanta prudenza, avessero aggionta la divisione del territorio di Voli a benefizio de' Solda-- ti e de' Cittadini, che si erano ritenuti ne' loro doveri .

Mormoratra i No-

Quest' era il mezzo più sicuro per distruggere tutzioni con te le susurranti querele de Tribuni del Popolo, e per allontanare infenfibilmente le loro, pretenfioni in proposito alle terre pubbliche e alle comuni, delle quali, in fostanza, riusciva quasi impossibile a' proprietari il giustificarne un originario acquisto. Ma ben avvidesi con isdegno il Popolo essere segreto difegno del Señato e nella Nobiltà, di tenerlo confinato in una perpetua indigenza, tanto pel loro proprio interesse, quanto per renderlo sempre più umiliato, e sempre più dipendente. E i Tribuni, per fomentare il suo risentimento, esclamavano in tutte le Assemblee, che giammai sarebbe libera Roma, finche i Patrizi tenessero usurpate le pubbliche Terre, e si appropriassero tutte le Dignità dello Stato.

Le guerre quasi continue contra gli Equi ed i Volsci, e la peste che sopravvenne, producitrice pur della fame, tennero gli anni feguenti occupato il Popolo, e lo divertirono dall'attenzione a quei rivoltofi discorsi. Appena però si vide rinascere la pace e l'abbondanza nella Repubblica, che altri Tri-

buni fuscitarono nuove discordie .

Ann. di Tre di costoro , e tutti del nome d' Icilio , tutti Roma 344. e tre parenti e d'una stessa famiglia, in cui l'avverfione

Della Repubblica Romana. Lib.VI. 105 sione a' Patrizi era ereditaria, impresero di levar Sp. Icilio, loro la Questura, la qual tuttavia non era uscita dal C. Icilio, primo ordine... Ottennero a buon conto che si facesse l'elezione de' Comizi della Tribu; e dopo aver. Questori Infingato il Popolo con promeffe di Colonie, e colla Plebei. partigion delle Terre, pubblicamente dichiararono che nulla gli restava a sperare di que vantaggi nel corfo del loro Tribunato, se fra tutte le Cariche avrebbero dovuto effer comuni a tutti i Cittadini d'una medesima Repubblica, ei per lo meno non tentasse di aspirare alla Questura . Eccitato il Popolo, diede i fioi suffragi a Q. Silio, a P. Elio e Tit. Liv. a P. Papio tutti e tre Pleber, e che furono i primi Id. lib. 6. Questori di quell'Ordine. E fra tutti i Patrizi pretendenti quella Dignità, non vi ebbe che C. Fabio

Ambusto che conseguirla potesse.

I Tribuni del Popolo rifguardarono questo vantaggio come una vittoria riportata fulla Nobiltà . Lulingavansi che la Questura aprisse loro il cammino al Tribunato Militare, al Confolaro, e a' Trion-Pubblicavano fenza il menomo rifpetto gl'Icili. effere finalmente arrivato il tempo di ripartire gli onori della Repubblica fra il Popolo ed i Patrizi. Non si volle ne pure, nella seguente elezione, in-Non fi volle ne pure, fiella ieguente elezione, in-del Senato tendere parlare di Confolato, per la fola ragione, contra che a questa Dignità pretendessero tuttavia i soli gl'Icili. Nobili : e fu forza che il Senato nominasse de' Tribuni Militari, eguali, per dir yero, in possanza a' Confoli; ma che riuscivano più gradevoli al Popolo, perch'ei poteva afpirarvi', come, più che tutti, vi aspiravano apertamente gli Icili. Atterrito il Senanato pe' loro ambiziosi progetti, sece promulgare due Leggi, che contenevano la loro esclusiva : dichiarava la prima, che nessun Plebeo potesse concorrere al Tribunato Militare , quando nell' anno ilesso egli avesse esercitata la Carica di Tribuno del Popolo; e l'altra, che nessun Tribuno del Popolo potess' es- Roma 344. fere confermato due anni di feguito nell'impiego medelimo.

Ben compresero gl' Icili che con esso soli la voleva il Senato; fmarrirono per tanto la speranza di pervenire a quel primo grado della Repubblica; e Imarrendola per se medesimi, parve che niente si curaffero che ne andaffero investiti altri Plebei. E' pur verifimile che avrebbero mal fofferto di vedervi esaltate altre samiglie Plebee, prima che della loro. Checche ne fosse; non v'ebbe alcun Plebeo riguardevole che vi pretendesse; ed il Senato seppe valersi dell' artifizio di follecitarvi alcuni miferabili della feccia più vile, in tempo che veniva richiesta da Senatori e Patrizi, illustri pel loro valore.

Nauseato il Popolo dall' ignobilità de' competenti

Divisione Militari .

del suo ordine, piego i suoi voti alla parte de' No-Ann. di bili ; e C. Giulio Julo , Corn. Corfo , e Servilio Alca-Roma 345. la furono dichiarati Tribuni Militari ; ma poco godettero di quell'onore. Messoli in piedi un podero-fo Esercito dai Vossci, al suo ordinario, il Senato determino di opporre loro un Dittatore. Come l'affoluta autorità di questo Magistrato afforbiva per dir così , la potestà de' subalterni , Giulio e Cornelio Tribuni Militari fecero contrasto alla fua nominazione, e rimostrarono ch'eran eglino dotati di tanto coraggio, e di tanta esperienza, valevoli a comandare gli Eserciti; e che non era giusto il privarli d'una Dignità confeguita con tutti i fuffragi

de' loro Concittadini.

Sdegnossi il Senato per la loro opposizione e pel rifiuto di creare un Dittatore ; ebbe , pertanto , ricorfo a' Tribuni del Popolo, come in fimile occasione avea di già praticato. Ma i Tribuni di quell'anno tennero diverso metodo: e ancorche godessero di quella dissensione, risposero con amaro scherzo, ch'era disonore di un Corpo sì formidabile l'implorare ajuto da fgraziati Plebei , e da uomini appena degni. che la Nobiltà gli riputasse del numero de' suoi Concittadini ; che se mai le dignità e gli onori della Repubblica venissero ad esser comuni a tutti i Romani

Della Repubblica Romana, Lib.VI. 107. mani senza distinzione nè di nascita nè di fortuna . in quel caso il Popolo e i suoi Magistrati ben saprebbono far rispettare i Decreti del Senato; ma che fin a quel fegno non prenderebbero alcun intereffe nelle diverse pretensioni del Senato e de' Tribuni

Militari . .

Continuando tuttavia tali dissensioni , e ayanzandosi ogni giorno i nemici verso la frontiera, Servilio Alcala terzo Tribuno Militare pubblicamente protestò esfergli più prezioso l'interesse della sua Patria, che l'amicizia de' suoi Colleghi : e che se essi volevano di buona grazia convenire della fcelta di un Dittatore , uno , egti medesimo , ne nominereb- Tit. Liv. be. In fatti', scortoli fostenuto dall'autorità di tutto lib. 4. 56,

il Senato, nomino in Dittatore P. Comelio, dal 57.

Cavalleria.

Troppo tempo non durò la guerra : furono fconfitti i Volsci in vicinanza della Città di Anzio ; si depredò il suo Territorio, e si sece un prodigioso numero di prigioni. Il Dittatore dimife la fua Dignità dopo quella spedizione; ma i due Tribuni poco contenti che il Senato gli avesse privati della gloria, che di acquistar lusingavansi in quella guerra, invece di proporre per l'anno avvenire la Creazione de' Confoli , non ricercarono che Tribuni Militari , come avrebbero pututo farlo i Tribuni del Popolo.

Il Senato, fempre apprensivo che il Popolo non fi determinaffe, alla fine, a conferire quell'onore o a' fuoi Tribuni, o ad alcuno de' primari Plebei, fentì ful vivo che i fuoi interessi restassero traditi da quei medesimi, ch'erano del suo Ordine. Ma siccome non istava in suo potere l'annullare la pubblicazione dell'Assemblea fatta da' Magistrati della Repubblica, così obbligò i principali de' fuoi, e quegli stessi che per la loro moderazione erano più gradevoli al Popolo, a chiedere il Tribunato. Nonostanti tutte le machinazioni de' Tribuni Plebei, non si

Ann. di elessero che i Patrizi in Tribuni Militari , e suron Roma 346 eglino C. Valerio, C. Servilio , L. Furio , e Fabio Diodor. Vibulano . 11b. 14.

Si mantenne nello stesso vantaggio l'anno seguente il Senato, e potè aver tanta forza di far efaltare alla

Ann. di Carica medesima P. Cornelio , Q: Valerio ; Cn. Cor-Roma 347. nelio e Fabio Ambusto , tutti Patrizi e delle prima-

rie Famiglie della Repubblica . --Difcorfo .

fediziolo

Non si può esprimere l'indignazione e il furore de' Tribuni del Popolo per vedersi esclusi da tanto de' Tributempo da una Dignità, alla quale essi aspirare potevano. Presero motivo da una nuova guerra, che il Senato volca fare a' Vejenti, perche iscoppiasse il loro risentimento . Aveano gli Abitanti di Vejo fatto qualche bottino, fenza che vi fosse alcuna antecedente aperta rottura di pace. Si erano spediti Ambasciadori a dimandarne ragione ; ma invece di colorire o giustificare le loro incursioni , scacciarono con dispregio gli Ambasciadori medesimi. Più commosso il Senato pel loro superbo, procedere che per le rubberie, propose al Popolo di vendicarne l'oltraggio, e di portar le sue armi nella Toscana . Prevenuto il Popolo da' fuoi Tribuni, non diede che troppo indifferenti contrassegni per quel progetto . Ei diceva : Che non aveavi tutta la prudenza d'impegnarsi in una nuova guerra, quando non era ancor terminata quella de' Volsci : Che la Repubblica non aveva bastanti forze per risistere in un tempo stesso a due sì guerriere Nazioni : Che non passava verun anno, in cui non seguisse qualche battaglia; che tanti conflitti votavano il fangue più puro de' Romani, e rapivano tutta la lor gioventu, senza che i Plebei, i quali riempivano le Legioni, ne traessero il menomo vantaggio da guerre incesfanti .

I Tribuni, dal loro canto, esclamavano in tutte le Adunanze, che non per altro il Senato perpetua-

Della Repubblica Romana . Lib.VI. 109 va la guerra, che per tener lontano il Popolo dalla Città; temendo ch'ei restando in Roma, non facesfe riforgere le sue giuste pretensioni sulle pubbliche terre ; oppure , che pel gran numero de suoi voti non efaltafle i fuoi Tribuni alle prime Dignità dello Stato: , E finalmente, dicevangli que' tumultuosi , non istate rintracciando i vostri veri nemici in al-, tre parti che in Roma. La guerra più atroce che voi dovere fostenere ; è quella che da tanto tempo il Senato va facendo al Popolo Romano.

Accortosi il Senato di tanta alienazione dello spi- Il Senato rito della Plebe dal rompere la pace con Vejo, fti- una paga mò necessario l'attendere più favorevole opportunità, fissa. per riguadagnare la confidanza della moltitudine, e prevenirne le querele contra la durabilità delle guerre. Prefe pertanto rifolozione di provvedere alla fustistenza de Soldati con un mezzo che non se ne avesseobbligazione a' Tribuni . Fin a quel tempo tutti i Cittadini Romani aveano esercitate l'armi a proprie spese; conveniva che ciascheduno ricavasse dal suo piccolo podere con che mantenersi per tutto il corso della Campagna, e per tutto il tempo pure de' quartieri d'inverno; e fovente quando la Campagna tiravasi troppo a lungo, le terre, particolarmente quelle de' Plebei, restavano incolte. N'erano quindi provenuti i prestiti , le usure moltiplicate dagl' interessi, ed in fine i lamenti, e le rivolte del Popolo . Coll'oggetto di prevenirne i disordini , ordinò il Senato da sè medesimo, e senza la menoma sollecitazion de' Tribuni, che in avvenire fossero pagati i Soldati col danajo pubblico, e che per sup-plire a quel dispendio, si formasse una nuova impofizione, che non esentasse qualunque Cittadino.

Alle prime notizie di un tale Senatus-Confulto non Roma 347. potè contenersi il Popolo per l'allegrezza : egli ac- Tit. Liv. corfe da ogni parte alle porte del Palagio. Chi ba- lib. 4. fub ciava le mani de' Senatori ; chi ad alta voce gli fin. chiamava i Padri del Popolo; e tutti protestavano Diod. lib.

f 10 Storia delle Rivoluzioni d'effore: pronti a spargere fin all'ultima goccia il loro sangue per la Patria, ch'essi risguardavano co-

me una Madre liberale te generofa verso i suoi fi-

Mormorazioni de' Tribuni.

In quell'universale consolazione, fi diedero a conoscere ripieni di mal talento e d'invidia i Tribuni del Popolo. La riunione di tutti gli Ordini gli teneva impediti dal farsi valere. Non facendo eglino miglior comparfa, che nelle discordie dello Stato, diffeminavano che il Senato usava delle generosità con poco costo: Ch' era ben cieco il Popolo a non avvedersi, ch'egli medesimo pagherebbe il proprio suo foldo: Che non aveavi equità, che quei che fin allora aveano fatta la guerra a loro spese, e che aveano terminato il tempo del loro fervigio ; dovessero tuttavia andar tassari per somministrare le paghe a' Soldari lor successori : Che in quanto ad esti, non intendevano a patto veruno di pagare quella nuova impofizione; e che offerivano il lor ministero e tutta l'autorità della loro Carica, per proteggere que' che volessero andarne efenti.

Lufingavanfi i Tribuni col vantaggio del loro arbitrio su i geni del Popolo, di obbligarlo a rigettare una gratitudine, non per aftro, loro odiofa, che per effere un'efibizione del Senato. Ma un intereffe ficuro e preferite, e forpattutto, l'efempio de Primari di Roma che pagarono immediate la loro tangente, la vinfero fopra tutte le Aringhe di que' fedizioli. Con un Plebifeito approvossi il Senatus-Con-

Anni di Roma 347.

Julio, ed infieme col confenio generale del Popolo . Concorfo ognuno follecitamente a pagare un tenue tributo proporzionato alle fue fossare, da cui dovea rittarne un riguardevole benefizio : Come in quel tempo (carleggiavasi di moneta battuta, si vedeano tutto giorno de' carri carichi di rame portar all'Erario la contribuzione de' particolari, che i Tesorieri esigevano a peto ed a libbra.

# STORIA

## DELLE RIVOLUZIONI

ACCADUTE

NEL GOVERNO

DELLA

### REPUBBLICA ROMANA.

#### LIBRO VII.

I Romani assediano Vejo, che non espugnano che a capo di anni dieci... Un Tribuno del Popolo propone di formare una seconda Roma di quella Città, spedendovi, per abitarla, la metà del Senato, de Cavalieri, e del Popolo. Riesce a' Senatori il distruggere questa proposizione. Camillo attaccato da' Tribuni, esce di Roma a ricovrarsi adArclea. Un Esercito di Galli comandati da Brenno, penetra nella Toscana, e pianta l'assedio a Chiusi. I Toscani domandano soccorso a Romani . Spediscono questi degli Ambasciatori a Brenno, e per la loro imprudenza obbligano questo Generale a dichiarare la guerra alla loro Patria. Battaglia di Allia. Roma presa ed incendiata. Assedio del Campidoglio. Camillo Dittatore . I Galli tagliati a pezzi . Roma rifabbricata . Manlio Capitolino accusato di volersi far dichiarare Re di Roma , è precipitato dall'alto del Campidoglio . Dopo molte brighe , e molti intrighi del Popolo inutilmente messi in pratica, per poter riempie-

Storia delle, Rivoluzioni empiere uno de due posti del Consolato , ottiene ciò che bramava ton tanto ardore , e ne deve l'obblien alle lagrime d'una Donna . Sestio è il primo confolo Plebeo. Pretura edilità maggiore: Restano queste due Dignità affegnati a' Patrizi ad esclusiva de' Plebei . C. Licinio Stolone Autore della Legge Licinia de il primo condannato all'ammenda, per averla violata.

Tit. Liv. Ltra il follievamento ugi rapporo, bilirfi dal Senato de fondi per le paghe del-Ltra il sollievamento del Popolo, collo stain fine lib. le Truppe, aveva egli in oggetto il por-Diod. l. T4. tar la guerra più lungi , e il poter foste-

Vejo.

nerla per molto tempo. Prima di questo provvedimento, fi maneggiavano l'armi con incursioni che per ordinario terminavano in conflitto: Non duravano che venti o trenta giorni , e sovente meno; non potendo il foldato, per mancanza di foldo, mantenersi maggiormente in campagna. Ma quando il Senato fi vide in positura di poter trattenere in ogni tempo un corpo regolato di Milizia, formò de' più vasti progetti, e disegnò pian-

Ann.di Ro-tare l'affedio a Vejo, Piazza delle più forti dell'Itama 347. lia, che ferviya di baluardo alla Tofcana, e che non la cedeva nè pure alla stessa Roma, nè pel valore, nè per l'opulenza de' fuoi abitatori.

Reggevansi i Toscani in forma di Repubblica come i Sabini", i Volsci, i Romani, e la maggiorparte degli altri Popoli d'Italia . La fola Città di Vejo, la più potente di questo Comune, da poco tempo avea eletto un Re; e un tal cangiamento di governo avea renduti gli altri piccoli Stati di questa Provincia, men ben affetti a' fuoi interessi.

Instruiti i Romani di una tal sospensione, si determinarono a farsi ragione del saccheggiamento de' Veienti ful Territorio di Roma . Finita avvantaggiofamente la guerra co' Volfci, pofero tutto lo studio in un formidabile armamento, che potesse corrifpon-

Della Repubblica Romana. Lib. VII. 113

rispondere alla grandezza dell' intrapresa.

Pretende Tito-Livio che espressamente si eleggesero tro Tribuni Militari, il che mai era succedui so nella Repubblica, anocuche altri Storici non fanno menzione che di sei. Scopresi pure un'altra disparità degli Autori in proposito di quell'assedio; registrano gli uni il Tribunato di M. Furio Camillo e di Appio Claudio Crasso in mono 343. di Roma; e sostenzione altri che esti non pervennero a quella Dignità che nel 350, e tuttavia non è cosa certa, se Camillo, in quel'anno, non sosse sosse con core, che Tribuno Militare Checche ne sia di tali differenti oppinioni, siam per vedere nel profeguimento della Storia, che quelti due Magistrati ebbero la gloria principale di quella guerra.

Appio era Pronipote del Decembin, e figliuolo d' un altro Appio Claudio Tribuno Militare nell'anno trecento ventinove della fondazione di Roma. La conformità de nomi che tante volte rifcontramo ne Senatori della Famiglia Claudia, pruova ch'eran eglino tutti i primogeniti di loro Famiglia, fecondo l' ufo di Roma, ove il primogenito portava fempre il nome medesimo che suo Padre, e che gli'altri fratelli erano distinti con nomi adattati loro o per le circostanze della nafotta, o per l'ora o il tempo in cui erano nominati. Appio restosseni il tempo in cui erano nominati. Appio restosseni en Roma per far testa à Tribuni e per reprimere i confincti ammutinamenti del Popolo; e Camillo in qualità di Tribuno Militare, o poscia come Dittatore, termino felicemente quella guerra.

Dalla lunghezza dell'assedio della Piazza di Vejo, An. di Roche durò dicci anni interi con diversi avvenimenti; 
si può giudicare della fua forza. Piuttosto che abbandonare l'impresa, vollero i Generali Romani sar
sabbricare degli alloggiamenti per mettere al coperto
i Soldati da rigori dell'invernata. Appena n'ebbero il sentore i Tribuni, che ne formanono un pretesso per l'internati al loro folito contra il Senato.

Tom.II. H Mor-

Mormoravano in tutte le Adunanze, ch' erano ben ragionevoli i loro dubbi, che i suoi regali tenessero nascosto un segreto veneno: Che quel nuovo soldo che con tanto fasto si andava vantando, non era che una fascinazione usata da' Patrizi per abbagliare il Popolo: Ch' erasi comprata a quel prezzo la sua libertà: che i Tribuni Militari ritenendo i Soldari in tempo d'inverno in Campagna, non aveano avuro altro oggetto, che di privare la fazion della Plebe del foccorso de' loro suffragi : Che il Senato ed i Patrizi stavano per dominare imperiosamente in tut-

Mormora te le Assemblee: Che però era forza il far loro cozioni de' noscare ch' essi comandavano ad uomini liberi, e che il Popolo doveva ingiugnere a' Generali di ricondur-

re le Truppe a Roma ful fine di cadauna Campagna; cosicche il povero Cittadino, il qual incessantemente esponeva la propria vita per la disesa della sua Patria, potesse almeno godere di un poco di riposo rivedere il paterno tetto, la sua moglie, i fuoi figliuoli; e dar le fue voci nell' elezioni de' Magistrati.

Appio, che i Tribuni Militari aveano lasciato Tit.Liv.l. a Roma per far contrasto agl'imprendimenti de' Tri-Plut. in buni del Popolo, intesi i tumultuosi susurri, con-Cam. O vocò un' affemblea, e si lagnò da principio con molta affabilità e moderazione, essere la Piazza dive-Discorso nuta il soggiorno degli ammutinati, e il Teatro di di Appio contra i tutte le fedizioni . Che spregiavansi pubblicamente il Senato, il Magistrato e le Leggi ; e che altro non Tribuni. restava a' Tribuni del Popolo, che il portarsi personalmente al Campo a corrompere le Legioni , e a fottrarle all' ubbidienza de' lor Generali . Rinfacciò loro, che non andavano in traccia che di rompere l'unione degli Ordini differenti dello Stato; ch'erano i foli Autori di tutte le divisioni ; che le tenevano tutto giorno fomentate co' rivoltosi discorsi ; e che più nemici di Roma degli stessi Vejenti, poco loro importava il successo dell'Assedio, purche non ne

Della Repubblica Romana, Lib.VII. 115 ottenessero la gloria i lor Generali. , O non biso-" gnava, ei foggiunse, imprendere quell' Assedio, o " è forza di continuarlo. Saremo noi per abbando-, nare il nostro Campo, le nostre Truppe, i Forti che di distanza in distanza innalzammo, le nostre Torri, i nostri mantilletti, i nostri Gabbioni, per ricominciare nella prossima State i lavori medesimi? Chi farà che prometta a' vostri Tribuni , i quali vi esibiscono sì falutari consigli, che tutta la Toscana facendo rimuovere i suoi Popoli dall'avversione pel Re de' Vejenti , non gli faccia rientrare ne' loro veri interessi, e non prenda l'armi per venire in suo ajuto? Potete pure aver dubbio di forta, che in tempo dell'intermission , dell' Affedio, non introducano i Vejenti e Truppe e Munizioni nella Piazza ? Chi vi ha detto ", che nell' anno venturo non sien eglino per preve-", nirci ; e che renduti più forti e più irritati pel ,, guasto da noi inferito alle loro Terre, non abbiano a devastare le nostre? Ma qual disonore per la Repubblica, fe le Nazioni confinanti di Roma. gelose di sua grandezza, si avvedano che i vostri Generali legati dalle nuove Leggi de' vostri Tribuni, non ofano mantenersi in Campagna, nè dar fine ad un affedio fubito ch'è spirata la buona stagione? Quando, per lo contrario, cosa veruna più non , costituirà formidabile il Popolo Romano, che la , perfuafione, non esfere valevoli nè pure i rigori , dell'Invernate a sospendere le sue intraprese, e ch'ei si determina a voler vincere o morire a' piedi de' ripari nemici .

Preoccupato il Popolo da' Tribuni, poco badò alle rimostranze di Appio; ma una perdita sofferta da vantaggio-Romani all' assedio, cagionò ciò che non potè operare un discorso sì saggio . I Vejenti in una sortita forpresero gli assedianti; ne uccisero buon numero, incendiarono le loro macchine, e ruinarono la maggior parte dell' opere loro. Invece che da una tal

nuova restassero aabattuti gli animi, ella inspiro a' Romani un nuovo fervore per la continuazion del-ma 350. l'Assido I Cavalieri, a' quali lo Stato dovea fomministrare i tavalli, si esbirono di montare a

Plut, in proprie spese. Col loro esempio gridò il Popolo Camillo. ch' era pronto a mettersi in marcia per reclutare i V. Oros. I. morri Soldati, e giurò di mai abbandonare il Campes. Po, se non sosse e po, se non sosse e po, se non sosse e proprie a Piazza. Innalzò con

gran lodi, e gli uni, e gli altri il Senato. Si de-Soldo per cretò di dar la paga a tutti i Volontari che all'Afleria. I didi volesse per giori i assessi di cara le cara

danajo pubblico.

Non senza grande inquietudine e gelosia videro i Tribuni del Popolo, che invece che il danno riportatosi al Campo, eccitasse i lamenti e le mormorazioni della molittudine, non avea servito che ad acrescere l'ardore e il coraggio di tutti gli Ordini pel proseguimento dell' impresa. Ma una nuova sonnita somministro loro l'opportunità di ssogassi impunemente contra il Senato.

Î Capenati ed i Falifchi Popoli della Tofcana, i più vicini de' Vejenti, e per confeguenza i più in-An. di Rotetreffati nella loro confervazione, armarono in tutta fegretezza. Unirono le loro truppe; forprefero ed attaccarono il Campo degl' inimici. Comandavano quell'asfledio L. Virginio, e M. Sergio ambedue Tri-

Gelofia buni Militari . Si erano fra loro imbrogliati per fra due gelofia , di già troppo ordinaria in un eguale auGenerali . torità . Avea ciafcuno un corpo di truppe fotto
Sue confe i loro ordini, e come divife in due Campi differenguenze.

ti . Gl'inimici inveftono da un fianco quello di

Sergio, nel tempo stesso che gli Assediati, di concerto con essi, fanno una vigorosa sortita, e lo attaccano dall'altro. Le Legioni che pensano di aver addosso tutte le sorze della Toscana, restano stupide, leggiermente combattono , e più per disendere la

Della Repubblica Romana, Lib. VII. 117 propria vita, che per attaccare quella dell'inimico . Cercano ben presto un risugio con una precipitosa fuga, scuotesi ogni cosa, e diviene universale la rotta . Non v'era che Virginio, il qual potesse salvare l' Esercito del suo Collega : erano di già disposte in battaglia le sue Truppe; ma era sì grande l' animolità de' due Generali , che Sergio volle piuttosto perire che chiedere soccorso dal suo emolo. Virginio, dal canto suo, contento di vederlo battuto, negò agli stessi suoi Usfiziali di distaccare alcune squadre per dissimpegnarlo, s'egli medesimo non ne avesse sollecitato l'ajuto. Gl'inimici intanto profittarono della discordia de' Capi ; tutto sconsitto l'esercito di Sergio, ricovrossi a Roma Iontana dal Campo sei sole leghe; e Sergio poscia vi fopravvenne, non tanto per giustificare la fua condotta, che per far condannare quella del fuo Collega .

In un tale scompiglio, ordino il Senato a Virgi-nio di lasciare il suo Campo sotto il comando de ditati. fuoi Luogotenenti, e di portarsi immediate a Roma, per rispondere all'accuse di Sergio : Fu discusso l'affare con molta perfidia, e non vi furono che invettive fra i due Tribuni Militari. Riputati egualmente colpevoli dal Senato; l'uno per non aver fatto combattere le sue Truppe col necessario coraggio; l'altro per avere piuttosto voluto lasciar perire il fuo Collega, che salvare i suoi Concittadini, commise che ambidue si spogliassero della loro Dignità se che immediate si venisse a una nuova elezione. Ricalcitrarono i due Tribuni di ubbidire a quest' ordine, col pretesto che tuttavia non fosse spirata la loro potestà. I Tribuni del Popolo si appigliarono a quest' occasione per dilatare il loro arbitrio, e minacciarono i due Generali di fargli arrestare, se non ubbidisfero.

Servilio Alcala, primo Tribuno Militare, fdegnato н

della maniera orgogliofa, con cui que' Plebei trattavano i fuoi Colleghi: "Non appartiene a Voi lo-, ro diffe, di far minacce a chi ha il diritto di comandarvi. Non ignorano i miei Colleghi l'ubbin dienza, che da tutti noi è dovuta al Senato; e , fe eglino fon contumaci a' fuoi Decreti, io nominero un Dittatore; che in virtà della sua dispon tica autorità, faprà bene, fenza il vostro inter-, vento, costrignergli a dimettersi delle loro Can riche ..

Depofti.

Non potendo i due Tribuni maggiormente refistere alla volontà unanime del Senato, rinunziarono alla loro Magistratura, e si procedette a nuova no-

minazione.

Accufati . Ma i Tribuni del Popolo non furono punto foddisfatti per la fola deposizione de' due Generali ; ed in tempo, che i nuovi eletti conducevano un nuovo esercito all' Assedio di Vejo, i Magistrati Plebei citarono Sergio e Virginio all' adunanza del Popolo. Niente ommisero in quell' incontro per innasprire gli animi della moltitudine , non folo contra i due accufati, ma ancora contra l' intero corpo del Senato.

An. di Roma 352.

Con altrettanto artifizio che malizia rimostrarono, che l'unico oggetto di quel Confesio si era di diminuire il numero del Popolo; di affievolire la fua possanza; d'impedire le sue assemblee; o per lomeno, di allontanarne la convocazione : Che l'ul tima difgrazia non aveasi a risguardare come uno di quegli ordinari infortuni, che possono avvenire agli stessi più segnalati Capitani; bensì ch'ell' era una confeguenza di una fegreta conspirazione, di far perir tutto il Popolo: Che i Generali, dopo aver confumata un'intera Campagna nell' Affedio di Vejo non per altro aveano lasciato bruciare i loro Gabbioo ni, espugnare i loro Forti, e ruinare tutti i lori lavori, che per proluigare la guerra : Che aveav poscia venduto il Campo di Sergio agli inimici: Che questo Generale, piuttosto che chieder soccorso al fuo

Della Repubblica Romana . Lib. VII. fuo Collega, avea fatti tagliar a pezzi i fuoi foldati : Che Virginio avea riputata la sconfitta delle Legioni come una vittoria, che fenza fguainare la fpada lo avea liberato insieme col suo partito da altrettanti nemici , quanti vi erano Plebei in quei differenti Corpi: Che dopo un'azione sì infame, lufingavasi tuttavia il Senato di abbagliare il Popolo collo spezioso pretesto di aver costretti i due Generali a desistere dal comando de' loro Eserciti: Che pertanto si trovava il Popolo in necessità di far vedere, col gastigo severo ch' egli ordinerebbe de' colpevoli, non essere capace di lasciarsi sovvertire da sì grossi artifizj: Che per prevenire qualunque altro malvaggio disegno della Nobiltà, bisognava riempiere il Tribunato Militare di foli valorofi Plebei, che invigilassero egualmente alla difesa della Patria, e alla particolar conservazione del Popolo.

In vano si allego da Sergio per iscusa l'ordinario Condandestino dell'armi, il terrore che si era sparso nel suo nati. Esercito, e l'infedeltà del suo Collega, che lo avea abbandonato e lasciato alla discrezione dell'inimico, che lo attaccava da tutti i lati. Non si volle distin- Tit.Liv.l. guere il suo infortunio da una reità ; e restò con- s.c. 12. dennato a una grossa ammenda del pari che Virginio,

ancorch'ei adducesse che sosse ingiusto il punirlo delle mancanze del fuo Collega.

Prevalendosi i Tribuni del Popolo dell' animosità ch' essi avevano suscitata contra i Patrizi, non si stancavano in tutte le adunanze di rappresentare alla moltitudine, essere ormai venuto il tempo di affrancarsi dalla Tirannia del Senato: Che conveniva spogliare della suprema autorità, e delle primarie Cariche della Repubblica i Sergi e i Virgini , per investime de' Plebei ben degni di quegli onorevoli impieghi . Esclamano in pubblico ch'è in pericolo la 353. 354libertà del Popolo. Brigano ed imbrogliano in privato. In fomma tanto dicono, e tanto fanno, che Militari, nella proffima elezione, e nella fuffeguente riefce lo- Plebei. H 4

Storia delle Rivoluzioni ro di far nominar de' Plebei in Tribuni Militari : Nuova rivoluzione nel governo della Repubblica, le cui confeguenze furono funeste, a cagione de' diversi vantaggi riportati da'nemici di Roma sopra gli Eser-

citi diretti da Plebei. Pefte . 'Un mal contaggioso successe a queste difgrazie . Costernato il Popolo , ebbe ricorso agli Dei . -Di giorno e di notte stavano riempiuti i Tempi di uomini, di donne, e di fanciulli che imploravano la lor clemenza. I Duumviri, dopo aver confultati i Sacri Libri delle Sibille , ordinarono il Lettisternio.

Andi Ro- Era questi un' antica cerimonia, in tempo della quama 354. le si calavano i Simulacri degli Dei dalle loro nic-Lettifterchie : trattavansi pel corso di otto giorni con manio. gnifici Conviti, come se eglino fossero in istato di Tit.Liv. profittarne; e i Cittadini, cadauno secondo le pro-1.5. c. 13. Aug. de prie forze, tenevano tavola aperta. Invitavano in-Civit. 1.3. differentemente Amici e nemici : soprattutto vi eracap. 17. no ammessi i Forestieri; si rilasciavano i prigioni;

e se ne avrebbono formato uno scrupolo di farli di nuovo arrestare dopo terminata la Festa.

Profittando i Patrizi di una tale disposizione degli animi, fecer piegare a misterio di Religione le pubbliche calamità. Le attribuirono alla collera degli Dei, perche nell' ultime elezioni non fi avesse avuto riguardo alle Famiglie Nobili, che sole aveano la foprantendenza ai fagrifizi. Ragioni di questa forta, più possenti che tutte le Aringhe de' Tribuni del Popolo, attraffero gli spiriti della moltitudine. Ognuno rifletteva alle difgrazie della Repubblica, come interpreti infallibili della volontà degli

Ann. di Dei; e temendo di maggiormente irritarli, non si Roma 356. mancò di rimettere nella seguente creazione il Tri-

bunato Militare a' foli Patrizi.

Non molto si avanzò nell' assedio di Vejo, ridotmento del- tosi tutto lo sforzo dell' Armi Romane a devastare l' Affedio le terre nemiche. Riuscì ancora più disgraziata la di Vejo .

Della Repubblica Romana, Lib.VII. guerra nell' anno feguente; e furono obbligati i Tribuni Militari, di cui non troppo si era contento, a Roma 356deporre le loro Dignità, fotto colore che eranfi ommesse alcune ceremonie negli Auspizi presssi per la loro clezione: pretesto posto non di rado in uso d' ambi i partiti a vicenda, per ispogliare que' Magiilrati che non erano loro favorevoli. In tal occafione, come fosse una sciagura pubblica, si deliberò di eleggere un Dittatore. Fu esaltato a questo supremo posto M. Furio Camillo, il quale si tenne obbligato al folo bisogno che la Repubblica credet- Dittatore. te di avere d' un si gran Capitano : congiuntura, in cui fenza brighe e fenza violenze, fi fcorge un merito superiore, naturalmente ad occupare il suo luogo. Si avea di già offervato, che in tutti gl'impieghi, ne' quali Camillo aveva avuti de' Colleghi, il fuo raro valore, e la fua fomma capacità aveano fatto deferire a lui tutto l' onore del comando; e di poi si riflette, che nel corso delle sue Dittature ei governò con tanta dolcezza e moderazione, che gli Uffiziali che stavano sommessi a' suoi ordini, credevano che fosse loro ripartita la sua autorità. Nomind in Generale della Cavalleria P. Cornelio Sci- Plut.in vipione, e mise in piedi nello stesso tempo un pode- ta Cam. roso corpo di Truppe. Correva a gara il Popolo Diod.l.14. ad arrollarsi sotto le Insegne; Volevan tutti seguire alla guerra un Generale, che in verun tempo non era stato tradito dalla vittoria. Gli Alleati pure spedirono ad offrirgli un valido soccorso della loro gioventù più fiorita. Si rendè immediate il Dittatore al Campo sotto Vejo; la sola sua presenza ricompose la militar disciplina, la quale, dopo la divisione o la sconfitta de' Tribuni Militari, si era notabilmente affievolita. Si strinse la piazza più fotto, e si ristabilirono i Forti, che i Nemici aveano ruinati. Marciò poscia Camillo contra i Falisci e i Capenati, ch' ei disfece in battaglia ordinata; e dopo quella vittoria che gli lasciava libera la

Cam-

Campagna, ritornò all' Affedio, ch' egli continuò

con molto fervore . .

Non era inferiore il coraggio degli Affediati per difenderfi. Temendo il Dittatore di non potre repugnare per via di affalto e con forza aperta una Piazza, in cui aveavi un Efercito per guarnigione, fi valfe della zappa e delle mind. A costo di lavoro e fenza che se ne avvedessero gli inimici, apprironsi i suoi soldati un cammino degreto che gli aconduceva sin nel Castello. Di là si sparsero per

Vejo prefa. conduceva fin nel Caffello. Di là fi fparfero per la Città parte di effi fu a caricar alle fpalle que che tuttavia facevano contrafto, fulle muraglie; ed altri atterrarono le porte, per dar ingreffo alle Le-

An.di Ro. gioni già tutte in folla. Allora i digraziati Vejenma 357- ti faggiaroino il furore de' vittoriosi. Non si ebbe compassione che per gli difarmati; e le Truppe vie più avare che crudeli, permettendolo il lor Genera-

le, si misero a depredare.

La lunghezza dell' Affedio, i pericoli fcorfi, e l' incertezza dell' evento fecero ricevere a Roma con trafporti di gioja la nuova della prefa di Vejo. Si riempierono i Tempi di Dame Romane, e fi ordinarono quattro giorni di pubbliche preci in rendimento di grazie, il che mai più erafi praticato per qualunque felice avvenimento della Repubblica. Lo fteffo Trionfo del Dittatore ebbe un non fo che di particolare. Comparve Camillo fopra un magnifi-

Trionfodi particolare. Comparve Camillo fopra un magnif Camillo. co Carro tirato da quattro bianchi Cavalli.

Difpiacque al Popolo una tale singolarità; e nel mezzo degli applausi ch' ei faceva al Dittatore, non vide che con una segreta avversione affertarii da quel Magistrato Supremo una pompa in altri tempi riterata a' Re; e dopo la loro esclusione, al solo culto degli Dei confecratà. Tanto basto per diminui-re l'affetto e la pubblica stima; e il contrasto che poscia sece Camillo a certe nuove proposizioni di un Tribuno, diede l' ultima mano per renderlo odioso alla moltitudine.

T.Sci-

Della Repubblica Romana . Lib.VII. T. Sicinio Dentato Tribuno del Popolo, propose Ann. di di formare una seconda Roma della Città di Vejo, Camillo & e di spedirvi, per abitarla, la metà del Senato, de' oppone a' Cavalieri e del Popolo. Éi ne rimofirava la situa- Romani di zione, la forza, la magnificenza degli edifizi, e il ripopolare territorio più vasto e più fertile di quello di Roma Vejo. medesima; e soggiugneva che i Romani, con quel mezzo, potevano più agevolmente conservare le lo-

ro conquiste. Avido sempre il Popolo di novità, intele i pro- Tit. Liv. getti con fegni di estrema allegrezza. Secondo il lib. 5costume, su immediate deserito al Senato l'affare : Plut. vita Camillo, appena uscito dalla Dittatura vi si oppose Camilli. con tutta la forza. Non è già che non gli fosse decoroso lo scorgere abitata da Romani una Città si famosa, e ch' era divenuta di lui conquista. Poteva pur riflettere, che quanto più grande fosse stato il numero degli abitanti, più si sarebbero accrésciuti i testimoni della sua gloria. Ma egli stimava che fosse un delitto il traspiantare il Popolo Romano in una terra di acquisto, e di preferire un paese vinto, alla patria vittoriofa. Soggiunse, che gli sembrava impossibile, che due sì possenti Città potessero per lungo tempo restarsene in pace, vivere sotto le medesime Leggi; e con tutto ciò, formare una sola Repubblica: Che infensibilmente ne proverrebbe da esse due Stati differenti; i quali dopo aversi fatta l' un coll' altro la guerra, diverrebbero alla fine la preda de' loro nemici comuni.

Convinti i Senatori e i principali della Nobiltà Ann. di dalle vive ragioni di quel primario Cittadino, pro-Roma 359. testarono di voler piuttosto morire sotto gli occhi del Popolo Romano, che di abbandonare la loro Patria: Furono sulla piazza, ove stava assembiato il Popolo, e govani, e vecchi. Dispersi fra la solla, la scongiuravano a calde lagrime a non appartarsi da quell' Augusta Città, che un giorno doveva signoreggiare tutta la terra, ed a cui gli Dei aveano desti-

Ann. di nati felicissimi successi . Additavano colla 'mano il Roma 359. Campidoglio, e chiedevano a' Plebei, se avessero cuore di lasciar in abbandono Giove, Romolo, Vesta e tutte l'altre tutelari Divinità , per effere feguaci di un Sicinio; il quale, con una divisione così funesta, non cercava che di distruggere la Repubblica. Finalmente, avendo avuta que' faggi Senatori l' abilità di perfuadere il Popolo co' motivi di Religione. ei non potè più resistervi. Avvegnacche con ripugnanza, fi umiliò a quell' interno fentimento, che per lo più viene originato da' pregiudizi dell' edu-Ann. di cazione. Rigettossi pertanto colla pluralità delle

Roma 360. voci il progetto di Sicinio; e il Senato come in ri-Tit. Liv. lib. 5. 30.

compensa della docilità del Popolo, ordinò, col configlio di Camillo, che si distribuisfero ad ogni Capo di Famiglia sette tornature delle Terre de' Vejenti; e che, per indurre le persone libere a prender moglie, cosicche si mettessero in istato di allevar figliuoli, che un giorno potessero servire la Repubblica, si facesse loro participare di quella distribuzione .

Concordia

Allettato il Popolo da una tale liberalità, esaltò riffabilita. con grandi encomi il Senato. Videfi riforgere l'unione fra questi due Ordini: Il Popolo, per rispetto verso il Senato, acconsentì per gli due anni susfeguenti che si ristabilissero i Consoli. Sotto il governo di questi Magistrati Patrizi, surono vinti gli Equi ; ed i Falisci giurarono vassallaggio alla Repubblica. Attribuivansi tutti questi avvantaggi alla faviezza e al valore di Camillo ; ma furon eglino nuove ingiurie in riguardo a' Tribuni, che non potevano perdonargli la concordia del Senato col Popolo, ch' essi rifguardavano come di lui fattura, e come il distruggimento della loro autorità.

I Tribuni Avrebbero ben voluto poter isbrigarsi di lui , giacaccusano che egli solo, più che tutto il Senato, era lor sor-Camillo midabile. Ma non era agevole l' attaccare un uo-mo rifpettato per le sue virtù da' suoi Cittadini ;

ado-

Della Repubblica Romana. Lib.VII. adorato da tutte le Legioni ; ed in cui non si avea mai discoperto alcun interesse fuor di quello della

fua Patria.

La sua pietà somministrò loro, qualche tempo dopo, quel pretesto, che l'odio e l'invidia non aveano potuto loro inspirare. Prima che sar montare i fuoi Soldati all' affalto della Piazza di Vejo, Camillo aveva fatto voto di confecrare la decima parte del bottino ad Apollo. Ma espugnata che fu la Città, fra la confusione ed il disordine del faccheggiamento, ei più non si rammento della sua prometfa; coficche in tempo che gli fu ricordata dalla dilicatezza della fua coscienza, era di già tutta distratta la preda. Non era più possibile il costrignere la Milizia a riportare quegli effetti, o ch' ella avea consumati, o che in altro modo avea rimossi. In un tal imbarazzo, fece pubblicar il Senato che zutti i timorati degli Dei apprezzassero essi medesimi il loro bottino, e che recassero a' Questori la Decima del valore, perche se ne potesse sare un'offerta degna della Religiosità, e della Maestà del Popolo Romano.

Irritò gli spiriti contra Camillo una contribuzione sì fuor di tempo. Profittarono avidamente i Tribuni del Popolo, dell' opportunità di sfogarsi contra di lui. Risvegliarono la memoria del giorno del suo Trionso; in cui, non essendone l'uso, era comparso sopra un Carro strascinato da quattro bianchi Cavalli . Aggiugnevano , che quell' orgogliofo Patrizio, la cui politica rendevalo continuamente persuaso di tenere il Popolo nell' indigenza, non per altro dava ad intendere di aver votata agli Dei la Decima del saccheggiamento di Vejo, che per avere un pretesto di sacrificare i Soldati, e di ruinare la Plebe. Su tal fondamento, uno di que Tribuni, di nome Luzio Apulejo, lo fece citare all' Adunanza del Popolo, e lo accuso di aver levate dal Roma 362.

bot-

Storia delle Rivoluzioni bottino di Vejo certe porte di bronzo, che in sua Cafa scorgevansi.

Attonito Camillo per un genere sì nuovo di ac-Cam. cufa, affembiò i fuoi Amici e i principali della fua Tribù, e gli scongiurò a non soffrire che sopra un così debole pretesto, si condannasse il lor Generale. Preoccupati que' Plebei da' Tribuni, dopo di aver fra d' elli tenuto configlio, gli risposero, che volentieri pagherebber eglino la pena, alla quale el fof-

fe condannato, ma che non istava in loro potere il Camillo farlo affolvere. Deteftando Camillo il loro proceva bandito. dere, determinò di piuttosto bandirsi da se medesi-

mo da Roma, che di essere presente spettatore di una vergognosa condanna. Prima di andarsene. abbracció la fua moglie e i fuoi figliuoli ; e fenza il feguito di qualunque perfona riguardevole, pervenne fin alla porta della Città . E' fama che ivi fi arrestasse; e che rivolgendosi verso il Campidoglio, pregasse gli Dei, che ben presto i suoi ingrati Concittadini si pentissero di aver ricompensati i suoi fervigi con un oltraggio così crudele, è che la loro

Ann, di propria disavventura gli obbligasse a richiamarlo . Roma 362. Rifuggiossi in Ardea Città poco distante da Roma, Tit. Liv. ove intese ch' era stato condannato a pagare quinlib. ... dici mila affi, che rivengono, più o meno, a cen-lut. Vit. dici mila affi, che rivengono, più o meno, a cen-cam. to cinquanta Scudi di nostra moneta (di Francia.)

Val. Max.

Si è creduto che le imprecazioni di quel Grand'uo-"Ls.cap.3. mo avessero eccitata la collera degli Dei , e attratta la fanguinosa guerra mossa da' Galli a' Romani . Per lo meno feguirono in tanta profiimità questi due avvenimenti, che il Popolo, incessantemente superstizioso, attribut la perdita di Roma all'esilio di Camillo, che l'avea preceduta.

La prima incursione de' Galli in Italia, avvenne Incurfione fotto il Regno di Tarquinio il vecchio, l'anno in de' Galli. Polib. Tit. circa del Mondo tremila quattrocento fedici; e della fondazione di Roma cento sessantacinque : regnava Diod. Sic. allora Ambigato su tutta la Gallia Celtica. Confi-Plut. dera-

Della Repubblica Romana. Lib.VII. 127 deratesi da questo Principe troppo affollate di abitatori quelle Provincie, mise alla telta di una fiorita Celt. gioventù Sigoveso e Belloveso due suoi Nipoti, ch'egli costrinse ad andar a rintraeciare delle fondazioni in paesi rimoti : fosse, perche così chiedesse un uso comune, e che tuttavia nel decimo fecolo praticavasi nel Settentrione ; fosse, perche Ambigato si servisse del pretesto delle militari Colonie, per allontanarsi una gioventù vivace, turbolenta, ed imprendente . Checche ne fosse; la sorte degli Auguri spinse di là dal Reno Sigoveso, il quale mettendosi in cammino per la foresta Ercinia, se ne aprì i passaggi colla forza dell'armi, e s'impadronì della Boemia e delle vicine Provincie. Piego Belloveso alla parte dell'Italia ; e dopo aver fuperate le Alpi ; i Senoni e i Manciali, che componevano il maggior numero delle fue Truppe, occuparono quelle belle Regioni fituate fra l'Alpi , l'Appennino , la riviera del Ticino , e quella di Jesi, che si getta nel mare di quà d'Ancona. Vi si stabilirono; e ad essi ascrivesi l'origine e la fondazione di Milano, Verona, Padova, Brefcia, Como, e di altre Città, che in quei distretti in oggi tuttavia fusfistono. La prima guerra ch' essi imprefero contra i Romani fu verso l'anno del Mondo tremila feicento fedici ; cioè dugento anni dopo il loro paffaggio in Italia. Stavano eglino allora affe- Affedio di diando Clusio o Chiusi , Città della Toscana . Te- Clusio . mendo gli Abitanti di esser sommessi al giogo di questi barbari, implorarono il soccorso de' Romani, ancorche non avessero altro motivo di sperarlo, se non perche nell'ultima guerra si sossero astenuti dall'armare a favor de' Vejenti, come lo avea fatto la maggior parte degli altri Popoli dell' Etruria. Il Senato, il qual non aveva alcuna particolare confederazione con quella Città, si contentò di spedire in Ambasciada tre giovani Patrizi ; tutti e tre fratelli e della famiglia Fabia, per trattare un accomodamento fra le due Nazioni . Pervenuti gli Ambafciadori

Ambascia- sciadori al Campo de' Galli, surono introdotti nel dori Ro- Configlio , Offrirono la mediazione di Roma , e mani: loro chiefero a Brenno Re o Capo di que Galli Tranf-Ann, di alpini, quali pretenfioni una Nazione straniera avesse Roma 362, fulla Tolcana; oppure s'egli avesse in suo particola-

re ricevuto qualche oltraggio da que' di Clusio. Con fierezza rispose loro Brenno che il suo Diritto stava appoggiato alle fue armi; e che qualunque cofa apparteneva agli nomini valorosi e di coraggio; ma che fenz' andar mendicando quel primo Diritto della Natura, ei con giustizia lagnavasi de Clusini, che avendo essi molto più di terre che coltivar non potevano, aveffero ricufato di lasciargli quelle che andavano vuote: " Ci fan eglino, ei foggiunse, il torto medesimo , che in altri tempi facevano a voi i Sabini, que' ,, di Alba e di Fidene, e che tutto giorno vi fanno " pure gli Equi, i Volsci, e tutti i vostri confi-, nanti ; a' quali coll'armi alla mane avete levata , la miglior parte del lor Territorio : perciò desin stete dall'interessarvi a savore de' Clusini, per ti-, more di non infegnarci col vostro esempio a din fendere que' che spogliaste del loro artico dominio. Sdegnati i Fabj di sì altiera risposta, dissimularono il loro rifentimento; e fotto colore di volere, in qualità di Mediatori , conferire co' Magistrati di Clusio, dimandarono d'entrar nella Piazza. Appena vi furono, che invece di contenera fecondo il proprio carattere, e in figura di Ministri della Pace, ancor troppo giovani per un impiego bilognolo di una fomma prudenza, fi lasciarono guadagnare dal proprio coraggio, e dall'empito focoso della propria età, e persuasero gli abitanti a una vigorosa difesa. Per esibirne loro l'esempio, si misero alla loro testa in una fortita . Q. Fabio Capo dell'Ambasciata , ammazzò di sua mano uno de' primari Capi de' Galli . Giustamente irritato Brenno da un tal procedere, non usò il contegno di un barbaro. Spedì un Araldo a Roma, perche gli si rimettessero in po-

Della Repubblica Romana. Lib.VII. 129 tere que' Ambasciadori, che sì manifestamente ave- Lamenti vano violata la ragion delle Genti; e in caso di ri- de' Galli. fiuto, aveva ordine l'Inviato di dichiararle la guerra.

Espostasi dall'Araldo la commissione, si mise l'af-fare in Consulta. I più saggi Senatori erano di parere che si punissero i Fabj; o, per lo meno, che si acquietassero i Galli a forza d'oro. Ma i più giovani trasportati dal loro ardire, rigettarono il configlio, come indegno del nome Romano, Si tenne a tal oggetto l'Adunanza del Popolo; e Fabio Ambusto Padre degli Ambasciadori, il quale, ancorche Patrizio, avea faputo rendersi gradevole al Popolo, follecito con tanto vigore, che non folo ottenne di far licenziare l'Araldo senza soddissazione di forta, ma altresì ebbe tanto, di credito per far creare i fuoi figliuoli Tribuni Militari, e Capi dell'Esercito, che a' Galli doveva opporsi. Brenno, al ritorno del filo Inviato, rivolfe la fua collera, e mateia le fue forze contra i Romani , e si mise in marcia verso Roa dirittura per Roma. Era numeroso il suo esercito; ma. tutti fuggivano davante a lui; gli abitanti delle bor- Ann. di

gate e de' villagi difertavano al fuo accostarsi ; ma Roma 36gnon fece alto in verun luogo, e dichiaro che non la voleva che co' Romani

Uscirono di Roma i Tribuni Militari alla testa di quaranta mila nomini . Più non ne aveva Brenno; di Allia. ma le fue Truppe erano in miglior ordine, e in miglior disciplina. Dopo la disgrazia, e l'esilio di Camillo , più non osavano i Generali Romani metter in pratica un'arbitraria autorità, ed eran ridotti a diffimulare la licenza, e la poca ubbidienza de loro Soldati . Si offervo pure , che i Tribuni prima di staccarsi dalla Città, non aveano sacrificato agli Dei; che trascurarono infino di consultare gli Aruspici : ceremonie essenzialissime in un Popolo tutto superstizione, e che traeva il proprio coraggio, e la propria confidanza da' legni felici, che gli Auguri gli annunziavano. Ma niente vi fu che recasse maggior pregiudizio a' Tom.II.

Romani, quanto la moltiplicità de lor Capi. Aveavi nelle loro Legioni fei Tribuni Militari, tutti d'un'eguale potestà, la maggior parte giovani, e che eran dotati più d'intrepidezza, che di esperienza. Audacemente si avanzarono incontro a' Galli; a fronte de' quali si videro presso il fiume Allia , mezza giornata distante da Roma. Ambi gli Eserciti si disposero in battaglia . Per non rettar ferrati dagl' inimici , distesero i Romani le loro ale, e rinforzarono colle migliori Truppe la dritta e la finistra, cosicche il centro rimale infievolito. Fu questi attaccato da' Galli; vi penetrarono ben presto, e vi sbaragliarono le coorti. Vedutesi le due ale tagliate suori, ed esfendo il centro occupato dagl'inimici, si dieder elleno alla fuga fenza fguainare la spada. Non su ella una battaglia', bensì una generale fconfitta'; e in quel disordine spaventate le Legioni , invece di riguardare Roma lontana non più che sessanta stadi, sigettarono in Vejo. Alcuni fi annegarono nel Te-Roma 363. vere, tentando di passarlo a nuoto; molti, incalciati

lib.s. Pluc. in Cam.

Confeguerze della giornatà di Allia.

da' Galli, caddero fotto il ferro vittoriolo; ed altri che per loro buona forte fottraronsi al nemico furore, si ricovrarono a Roma, ove portarono il terrore e la costernazione. Credendo il Senato che interamente l'Esercito fosse stato tagliato a pezzi, e non trovandosi avere forze bastevoli per difendere la Città, presidiò la Fortezza del Campidoglio con tutti gli uomini, ch'erano abili all'armi. Vi s' introdusse il più de' viveri che si potè ; e perche di questi se ne facesse col risparmio un buon uso, non si fecero entrare che que' foli ch' erano buoni a difenderla. La maggior parte de vecchi, delle donne e de fanciulli, senza capi e senza difese, si salvò alla Campagna, o nelle vicine Città. I vecchi Senatori però, piuttoflo che portare la loro miferia, e la cadente decrepità agli stranieri, risolvettero seppellirsi sotto la ruine della Patria, e terminar la vita in una Città, che non potevano più foccorrere. Si unirono ad.

Della Repubblica Romans. Lib.VII. 131
effi molti Sacerdoit, e fi conferrarono generofamese alla morte, al loro efempio. Una tal forta di fagrifizio formava una parte della Religione; perfuafi abbaflanza i Romani, che l'offerta volontaria, che i loro Capi fecevano della propria vità agli Dei Infernali, fipargeffe il difordine, e la configione nel partito nemico. Abbigliațifi queffi uomini venerabili, gli uni de facri veftimenti, gli altri delle loro Toghe Confolari, e tutti avendo prefi i marchi delle lor Dignità, fedettero fulla porta delle loro Cafe su fedie di avorio; ove attefero, con intrepidezza il nemico e la morte.

Se dopo la fconfitta di Allia si fossero incamminati Plut. Vita i Galli a dirittura a Roma, era perduta la Repub- di Camilblica, e il nome Romano estinto. Ma consumatisi lo. da que' Barbari quasi tre giorni nella partigion del bottino, il tempo che impiegarono a godere, per dir così, del frutto della vittoria, ne fece loro finarrire tutti gli avvantaggi . Sottrarono i Romani in quell'intervallo le loro mogli e i loro figliuoli . I Senatori e tutti gli abili all' armi, fi gettarono, come si disse, nel Campidoglio, ove non così agevolmente esser ssorzati potevano . Brenno entrò in Roma pre-Roma , e se ne rendè padrone l'anno incirca 363. della di lei fondazione. Le Porte stavano spalancate, le muraglie fenza difefa, e le Case senza abitatori. Una folitudine di questa forta in una popolatissima Città, gli fece temere qualche imboscata. Ma essendo pratico del suo mestiere, Soldato insieme e Capitano, si afficurò immediate della sua conquista con buoni Corpi-di-guardia, che appostò nelle pubbliche piazze, e nelle strade principali.

Il primo spettacolo che si presentò a' suoi occhi, e che più attrasse le sue ammisazioni, furono que venerabili Vecchi, che già dicemmo, essersi votati alla morte, e che la stavano aspettando salle porte delle loro case. La magnificenza de' loro vestimenti la canutezza delle labre, un'aria grandiosa ed in-

I 2 tre-

uccifi.

trepida, il filenzio pure ch'essi osservavano, tutto ciò rende flupidi da principio i Galli, e ispirò loro il rispetto medesimo che avrebbono avuto per gli Dei . Non ardivano aproffimarsi ; ma un Soldato più che gli altri ardito, avendo curiofamente messe le mani fulla barba di un Senatore; questo generoso vecchiardo, per niente compiacciutofi di fimile domestichezza, gli scaricò sulla testa un colpo del suo bastone di avorio. Ucciselo sul fatto stesso il Soldato per vendicarfene; e nell'istante medesimo furono ammazzati tutti gli altri Vecchi e i Sacerdoti nelle loro fedie . Tutti quei che non aveano potuto fottrarsi, passarono sotto il ferro nemico, senza la menoma distizione nè dell' età, nè del sesso. Investì poscia Brenno il Campidoglio, e intimò il rendimento a que' che vi si erano ritirati. Ma rinvenutigli insuperabili, tentò di espugnare la Fortezza colla scalata. Combattendo i Romani con avvantaggio, risospinsero le Truppe con gran mortalità. Ben avvidesi Brenno. che colla fola fame fuperarebbe una piazza ch' era renduta forte dalla fola natura. Per prender tuttavia vendetta de' fuoi nemici, che tanto gli rififtevano, determino di ruinare interamente Roma . Di fuo ordine misero i Soldati il fuoco alla Case ; atterrarono i Tempi, e i pubblici Edifici; e spianarono le muraglie. In luogo dunque di una Città già sì celebre in tutta l'Italia, più non apparivano in mezzo delle sue ruine, che monti, e un vasto Campo, ove Brenno fece alloggiare quella parte delle fue Milizie, che teneva investito il Campidoglio, e su fpedita l'altra a foraggiare.

Queste Truppe, che pel terrore dell'armi loro, presumevano di tener in suggezione tutto il paese, non osservano ne ordine, ne disciplina nelle loro marcie. Appartavansi i Soldati per saccheggiare; equei che restavano uniti al loro Corpo, tutto giorno inebbriavansi. Tanto eglino, che i loro Uffiziali, non conoscevano altri nemici, che que che stavano

zinchinsi nel Campidoglio.

Della Repubblica Romana . Lib.VII. 133

Camillo, dopo il suo esilio, si era ritirato ad Camillo. Ardea, come già il dicemmo. Più afflitto questo va a socgrand' nomo per le calamità della fua Patria, che correre per le proprie, imprese di vehdicarsi di que' Barbabari. Rendè agevolmente persuasa la gioventù della Città di feguitarlo; e di concerto co' Magistrati, Roma 363. uscì di Ardea col savore d'una notre tenebrosa, e sorprese i Galli seppelliti nel vino. Ei ne sece un orrido macello ; e quei che fuggirono , caddero il giorno dietro pelle mani de' paelani , ed ottennero

poco quartiere .

Sparsesi ben presto per tutta l'Italia la nuova di tale sconsitta. I Romani che si erano ricovrati a Vejo, e tutti gli altri che si erano disperduti ne' convicini villaggi, si riunirono. Non ve n'ebbe ne pur uno che non rinfacciasse a se medesimo l'esilio di Camillo, come fe ne fosse stato l'autore; e risguardando quest' Eroe come l'unico loro risorgimento, dopo la distruzione di Roma, risolvettero di eleggerlo in loro Capo. " Per qual ragione, dicevano, , dovranno gli Ardeati , che fono stranieri , ricol-" marfi di gloria fotto la condotta di Camillo, in , tempo che i fuoi Concittadini , vanno errando come infelici, proscritti nel mezzo del loro proprio , Paese? Tutti vogliono ubbidire a lui , tutti vo-, gliono combattere fotto le fue Infegne . Se gli spediscono subito Deputati, che lo scongiurano a prendere fotto la sua protezione de' Romani suggiaschi, e le relique della sconfitta di Allia.

Si scusò Camillo di accettare comando di forta colla ragione del fuo esilio: " Roma più non sussi-, ste, gli risposero i Deputati, e noi non possiam , più dirci Cittadini d'una Patria, che assolutamen-, te è stata distrutta. Voi già vedete i tristi avan-, zi d'uno Stato, che fu nel fuo fiore pel corfo di , tre secoli . Una sola battaglia decise della sua , forte e della nostra: Non ci resta altro asilo che nel vostro Campo.

Ann. di

Camillo sempre rassegnato alle Leggi , tuttavia non si rende ; bensì volle si convenissero di fredir prima a Roma a riconoscere, se ancora il Cam-. pidoglio tenesse forte, e in quel caso ricevere gli ordini dal Senato, che vi stava rinchiuso. Era difficile la commissione : stava la piazza circondata da Truppe remiche. Con tutto ciò, un giovane Romano chiamato Ponzio Cominio ne prese l'impegno e traverfando mille pericoli, pervenne al Campidoglio. Adunossi sullo stesso punto il Senato: annunziogli il Messo la vittoria di Camillo, e gli chiese per parte di tutti i Romani quel gran Capitano per lor Generale. Poco vi volle per deliberarvi: Il Se-

Ann, di nato e i Soldati che rappresentavano il Popolo, di-Roma 363. chiararonlo tutti di una voce, Dittatore: Si rispedì fubito Ponzio col Decreto della nominazione, e ritornò questo giovane al Campo colla-stessa felicità

ch'egli ebbe, per montare al Campidoglio.

Fece passaggio Camillo dal bando alla prima Dignità della fua Patria. En riconosciuto per Dittatore, e per supremo Magistrato de Romani. Un tal titolo non farebbe stato che una vanità in qua-Junque altro Capitano; mercecche, non fe gli aggiunsero ne Truppe , ne danajo per levarne . Ei però ritrovò ogni cosa nel suo coraggio, e in quell'alto credito, che con tanta giustizia si avea acquistato . S' intese appena il nuovo suo grado, che accorfero da ogni parte de' Soldati al suo Campo; e in pochi giorni ei fi trovò alla testa di più di quaranta mila uomini o Romani o Confederati, che tutti si riputavano invincibili fotto la condotta d'un Generale sì insigne .

Galli scacciati dal Campidoglio .

In tempo ch'egli armava, e che metteva ogni fuo studio per far levar il blocco dal Campidoglio . alcuni dell'Esercito di Brenno avendo ravvisate nella Montagna ove sta situato-quel Forte, alcune traccie del passaggio di Ponzio, ne fecero il rapportó al lor Generale, che subito formò il disegno di soprendere - 6

Della Repubblica Romana. Lib.VII.

135
da quel canto la Piazza. Fece feelta a tal effecto
di una truppa di Soldati montanelchi, avvezzi già
dalla lor gioventì ad arrampicarsi. Instruiti questi
degli ordini, partano di nottetempo, e col tavor
delle tenebre rampano di rocca in rocca; e con
molto stento e con pericolo ancor maggiore dandosi
la mano l'uno coll'attro, avanzano a poco a poco,
ed arrivano a piedi della muraglia da quel lato alquanto bassa, credendosi fuor d'insulto un sito così
stossero.

Stava addormentata la Sentinella, e di già cominciavano i Galli ad iscalare il muro; quando dell'Oche consecrate a Giunone, e che per un principio di Religione, come Uccelli facri nodrivanti, si risvegliaroallo strepito, ed a gridare si misero. Risvegliasi pure M. Manlio Confolar Personaggio ; accorre al rumore, e presentasi il primo a disendere la muraglia. Egli folo tiene faccia a' nemici ; abbatte di primo aspetto la mano d'un Gallo che aveala levata per iscaricargli un colpo di accetta; e nello stesso tempo percuote sì bruscamente col suo brocchiere un altro Soldato, che lo fa rotolare dall'alto al basso dellabalza. Corre in un subito tutta la guarnigione al cimento. Si premono, si risospingono gli assalitori: Manlio rovescia gli uni su gli altri ; manca loro il terreno per darsi alla fuga ; e la maggior parte volendo evitare la spada nemica, si gettano ne' precipizj; colicche pochi vi furono, che potessero riguadagnare il lor Campo.

Dopo d'essersi fottratti a un sì gran perieolo il Romani, su la loro prima operazione il precipirat dalla rupe la sentinella, che aveasi trovata dormendo. Trattossi possia di ricompensare M. Manilo, il quale per la sua vigilanza e pel suo valore aveva salvata la Repubblica. Cadaun Soldato lo regalò di mezza libbra di farina, ed'una piccola misura di vino che levo alla fua propria necessità. Ricompensa non per altro riguardevole, che per la penuria de viveri, a

gettare il menomo foccorfo.

Si facea sentire nel suo Campo la carestia medefima. Dopo l'efaltazione di Camillo alla Dirtatura rendutosi questo accorto Generale, dominatore della Campagna, occupava tutti i passaggi. Non ardiva-, no i Galli andar al foraggio fenza esporsi al pericolo di essere tagliati a pezzi; cosicche Brenno, il qual teneva assediato il Campidoglio, stava assediato egli medesimo, ed era suggetto alle stesse incomodità, che faceva foffrire agli altri.

no.

In tale comun difagio, le guardie del Campidoglio, e quelle dell'Esercito nemico dieder principio a capitolaparlare di accomodamento. Paísò la parola infensibilmente a' Capi, che non vi ripugnavano. Il Senato, che dopo la dittatura di Camillo, non avea avuta la menoma contezza di lui, e che scorgevasi stimolato dalla fame, determino di entrare in trattati. Ne fu incaricato Sulpizio Tribuno Militare : ed ei convenne con Brenno di sborfargli mille libbre d'oro, a condizione, che leverebbe l'assedio, e che immediate uscirebbe dallo Stato della Repubblica. Si portò l'oro; ma ful fatto di pesarlo, si valsero i Galli di bilancie false . Lagnandosi i Romani di tale soperchieria; Brenno, invece di rimuoversi da una sì manifesta ingiustizia, aggiunse al pefo, che contrapesava l'oro, la sua spada e il suo balteo. Offeso Sulpizio da una violenza sì indegna, interrogollo della ragione di sì ftraordinario procedere: " E che altro effer potrebbe, rifpofegli con infolenza il Barbaro, se non è questa la solita condi-I Galli Zione de' vinti?

Durante la controversia, erasi avanzato Camillo da Camil- colle fue Legioni fin alle Porte di Roma . Avendo inteso, che si crano principiate le conferenze, prese

Della Repubblica Romana. Lib.VII. 1371 feco lui i fuoi primari Uffiziali; e fattofi accompagnare da una groffa Scorta, determinò di portarfi ful luogo fiesso del Trattato, per maneggiare egli medefino gli affari della sua Patria; oppure, com e più verisimile, per far conoscere a Deputati Romani, ch' egli era in istato di disimpegnarii, e di far per presso levare l'assessione della discontinuo della consensa della consensa

Seguivanlo di fuo ordine le fue Truppe a piccoli paffi; e i Galli, che stavano tranquilli fulla fede di un maneggio di Pace, lasciarono accostarsi i primi Corpi di quelle Milizie senza farvi contrasto.

Al comparir di Camillo nell' Assemblea , secergli Juogo i Deputati del Senato, come a primo Magistrato della Repubblica. Dopo avergli renduto conto de' trattati di Brenno, fi lagnarono della violenza di questo Principe nell'esecuzione : "Ripor-, tate , lor diffe Camillo , quest' oro nel Campido. "glio ; e voi o Galli , foggiunfe , ritiratevi co vo-ntri peli e colle vostre bilancie . Col folo ferro "deggiono i Romani ricuperare il lor paese . Sora preso Brenno da un' alterezza che non avea più iaggiata in alcun Romano, gli rimostrò ch' ei contraveniva a un trattato di già conchiufo. Ma Camillo gli ripigliò; Ch' egli essendo Dittatore, niente si avea potuto stabilire senza la sua participazione. Riscaldandosi la disputa, si venne ben presto all' armi-Prevedutofi il colpo dal Romano, fece avanzar le fue Truppe, e si combatte con furore dall' una e l'altra parte . Malgrado l'inuguaglianza del sito, i Romani risospingono i Galli da tutti i lati; Brenno gli raccoglie, leva l'affedio, e va ad accamparfi alcune miglia da Roma . Lo insiegue Camillo coll'ardore medesimo; di nuovo lo attacca e lo sconfigge: restò trucidata sul Campo o nella suga la maggior parte de' Galli dagli abitanti de' convicini Villaggi.

In questo modo, Roma, la quale contra qualun- Ann. di que aspettazione era stata presa, si ricuperò pel va-Roma 363, lore di un bandito, che sacrissicò alla salute della

Storia delle Rivolazioni Patria la propria vendetta. Ma s'egli la falvò nella guerra, e col mezzo dell'armi, fi può dire che

una feconda volta la confervo in tempo di pace, e dopo averne scacciati i nemici .

i Romani di abbandonare Roma .

Era distrutta la Città, erano atterrate le Case, e spiaimpedifce nate le muraglie, come già il dicemmo : bifognava, per dir così, rintracciar Roma dentro Roma medefima. In un sì generale desolamento, i Tribuni del Popolo rinnovarono l'antico progetto di stabilirsi a Vejo, e chiedevano che vi si trasserisse il Senato ed il Popolo, e vi si fondasse la Sede dell'Imperio.

Rappresentavan eglino in tutte le adunanze l'estrema miseria del Popolo sottratto, come tucto nudo, al naufragio, confumato da tante sventure, senza forze, fenza !danaro , e linfufficiente a rifabbricare una intera Città, di cui non restavano che le sole ruine, in tempo che Vejo offeriva a' Romani una Piazza renduta force dalla natura e dall'arte, i fuoi edifizi superbi, un clima salubre, e un sertile territorio .

Il Senato, che si avea formato un punto di Religione di mai abbandonare Roma; a motivi, che fembravano sì ragionevoli, non opponeva che le preghiere ed i blandimenti . I più illustri di questo Corpo accennavano al Popolo i Sepolcri de' loro antenati ; altri ricordavangli i Tempi stati consecrati da Romolo e Numa; e non andavan dimentichi di quella testa di uomo che già un tempo si rinvenne ne' fondamenti del Campidoglio , e che, fecondo la risposta degli Auguri, fignificava che l'Imperio del Mondo farebbe annesso a quella Piazza, la qual diverrebbe, come la Capitale di tutte le Nazioni .

Camillo, che folo in quella rivolta possedeva più Roma 364, di credito, e di autorità che il Senato intero, interrogava gli uni , per qual ragione si sosser eglino rinchiusi nel Campidoglio; e gli altri perche avessero combattuto in Campagna aperta con tanto co-

Della Repubblica Romana . Lib.VII. 139 raggio pel folo motivo di ricuperare Roma, fe già volevano abbandonarla? , Penfate bene lor diffe, , che ritirandovi a Vejo, andate ad assumere il nome d' un Popolo debellato ; lasciando quel di Ro-, mani , unitamente a que' gran destini promessi da-, gli Dei a' primi Barbari, che si renderanno padroni , del Campidoglio ; e che per un tal cangiamento , faranno forfe un giorno i vostri Superiori, e i vo-, ftri Tiranni .

A tali môtivi di Religione, e di gloria si arrendè il Popolo superstizioso ed altiero, che preferiva la fola speranza del Dominio alle presenti comodità della vita ; e una parola casualmente pronunziata diedegli l'ultima spinta a determinarsi Assembiatosi straordinariamente il Senato, per deliberare in sì argente materia, toccava a L. Lucrezio l'esporre la fua oppinione. Sul punto di aprir la bocca, si udì il Capitano, che montava la Guardia, gridare all'Alfiere, che là si fermasse, e vi piantasse la sua Insegna: Mercecche, soggiunse quest Uffiziale, que

bisopna fermars.

Intefasi una tal voce in tempo che si stava in agitazione pel partito che si aveva a prendere, parve ch' ella fosse venuta dal Cielo : Io accetto l' augurio , sclamò Lucrezio , e adoro gli Dei the ci somministrano un sì fortunato Consiglio : tutti i Senatori al suo parere applaudirono . Sparsasi fralla Plebe la nuova, mutò la disposizione de genj; e una parola a caso profferita, ma applicata a presagio, ebbe più forza che tutte le ragioni più convincenti del Senato. Più non si parlò di Vejo; ciascuno si appigliò a sabbricare con tutta fretta, senza nè pur distinguere il proprio dall'altrui fondo . La Repubblica presento a M. Manlio una Casa situa- Manlio rita nel Campidoglio, come un Monumento del di compen-lui valore, e una ricompensa de' di lui Concittadi- sato. ni. Nel tempo stesso però ch' ella riconosceva un sì importante fervigio; stimò dover punire Q. Fa-

Plut. in

140 Storia delle Rivoluzioni

Ann. di bio Ambusto, il quale aveva violato il Diritto delle Roma 364. Genti, e provocata la vendetta, e l'Armi de' Galli-

C. Marzio Rutilo Tribuno del Popolo fecegli in-Fabio actimare di rendere ragione all'Adunanza del Popolo sulato. della condotta da lui tenuta nella fua Ambafciata. Il Senato, che non potea perdonargli l'estremità, alla quale egli avea ridotta la Repubblica, non prefe impegno nella di lui difefa, nè tutto il credito del di lui padre presso la Plebe potè salvarlo. Pubblicarono i fuoi parenti che una morte improvvisa avea frastornata la decisione di quell'affare. Non mancavano mai di un tal espediente quei , che avea-

famia del proprio supplizio.

In questo mentre, que' Cittadini che si erano disperduti nelle Provincie; que' che in tempo che i Tit. Liv. Galli stavano padroni di Roma si erano siabiliti in lib. 6. Vejo o nelle Città convicine; i Sacerdoti, le donne, i figliuoli, tutti ritornano. Ad altro non fi pen-

fa che ad alloggiarsi : si alzano da ogni parte edifizj, ed è permesso il provvedersi di pietre in qualangue luogo che fi ritrovano . A spese dello Stato fi fomministrano i tegoli; e con tanto vigore si avanza il travaglio, che in minore spazio di un an-

no il coraggio di prevenire la loro condanna, e l'in-

no la Città interamente si ristabilisce .

Sembrava Roma, per dir così, risorgere dalle sue Roma 365. ceneri; ma appena cominciavano a respirare i suoi abitatori , che nuove guerre fecero loto ripren-

Vicini .

Guerre co, der l'armi. I Toscani, gli Equi ed i Volsci, tutti confinanti de' Romani, e per confeguenza loro nemici, formarono una lega per opprimerli, prima che riavessero le loro forze. Furono compresi ne' Trattati anche i Latini e gli Ernici, ancorche confederati del Popolo Romano; e gelosi di sua grandezza compierono le loro tangenti di truppe . Lufingavansi e gli uni e gli altri, che dopo tante formidabili perdite, troverebber eglino la Città fenza difefa . Si gettarono di concerto, è per differenti par-

Della Repubblica Romana. Lib.VII. 141 ti ful fuo Territorio; e dopo aver devastato il paese, e raccolte le loro Truppe, marciarono a dirittura a Roma. Se ne fecero uscire i Tribuni Militari alla testa delle Legioni per arrestare i progressi degl' inimici. Ma fenza ch' effi fguainassero la spada, si lasciarono rinserrare fra le angustie de' Monti. Il più che loro riuscì, su di galadagnare la sommità del Monte di Marte, fu cui si renderono forti colle trincee. Per dir vero, stava fuori d'insulto degli inimici il loro Campo; ma nello stesso tempo non si potea soccorrere con i Convoj, e perciò correva risico l'Esercito di morire di same.

In 'tal estremità si ebbe ricorso ad un Generale sempre superiore a' pericoli e agl' imbarazzi .- Camillo fu nominato Dittatore per la terza volta. Fece im- un' altra mediate prendere l'armi a tutti i Cittadini, fenza volta Diteccettuarne nè pure i vecchi . Alla fola fama del tatore. fuo nome della fua marcia, il terrore forprese l'ini-

mico; ei più non pensava a vincere ; è applicato ogni fuo studio a non esser vinto. Si ripara nel proprio Campo, e con tutta follecitudine si fortifica con palizzate e con quantità di alberi abbattuti. Si accosta Camillo; e riconosciutane la disposizione, osservò che ogni mattina sossiava un gran vento dalla parte delle Montagne. Ciò riflettuto, ei formò nel fuo interno il piano della fua intraprefa. Una parte delle fue Truppe fece da un fianco del Campo un attacco falfo, in tempo che dall' altro, de' Soldati istruiti delle intenzioni del lor Generale, lanciarono contra quella chiusura di legna de' dardi accesi, e delle materie incendiarie, che col savore del vento fecondo il folito già fuscitato, le attaccarono il fuoco e l'abbruggiarono . Passano le fiamme alle tende; e spaventate le Milizie, senz'aspettare gli ordini degli Uffiziali, gettansi a precipizio fuori degli alloggiamenti . Escono tutti in confusione, e cadono forto l'armi de' Romani, che ne fanno un orribile macello. Camillo mando po-

Store delle Rivoluzioni fcia ad estinguere l'incendio per metter in falvo !! bottino, che dispensò alle sue Legioni.

Roma 365-

Fu scortato dalla stessa felicità contra gli Equi ed i Toscani. Fece loro la guerra per quasi quattro anni continui, o in qualità di Dittatore, o in quella di Tribun Militare. Ottenne sempre il successo medefimo, e rivenne fempre vittoriofo.

Ma fenza fermarmi in questa continuazione di gloriofe azioni, che non fono del mio argomesto, mi contenterò di riflettere, ch'egli non fu men debitore alla fua faviezza, che al fuo valore di quel titolo che deferirongli i suoi Concittadini, di Ristoratore della fua Patria, e di secondo Fondatore di Roma.

Manlio соптта Саzione . Tit. Liv. lib. 6.

Fra tutti i Romani non vi ebbe che Marco Manlio, Perfonaggio Confolare, che si opponesse a quella stima di tutti gli Ordini . Egli era veramente Sua ambi- uno de' più bravi Guerrieri, che giammai avesse veduti la sua Patria; ma la sua ambizione, e la sua vanità eccedevano il suo valore. Soffrir non poteva che nella condotta degli Eserciti, gli venisse an-

teposto Camillo. Se io non avessi, egli diceva, conservata la Fortezza e il Campidoglio,, avrebbe forfe Ann. di Camillo potuto far riacquisto di Roma? E quando pu-Roma 367, re ei discaccionne i Galli; non si sa forse che gli ha forpresi in una conferenza, e in un temps, che confida-

vansi sulla fede d' un Trattato solenne.

Con simili discorsi ei proccurava recare sollevavamento alla propria invidia, ed ofcurare la gloria · di un uomo da lui rifguardato come fuo rivale . Pervenuta all'eccesso la sua ambizione, da cui sentivasi divorato, si appigliò ad un contegno ch' è l'ordinario di chi aspira alla Tirannia. Si mise ad adulare al Popolo, come avrebbe potuto fare un Tribuno: e non pago di rinnovare i pericolofi progetti della partigion delle Terre, folito fondamento o pretesto di tutte le sedizioni, si applicò ad eccitarne degli altri fotto colore di voler sovvenire al Popolo, e di somministrargli i mezzi, per pagare que' debiti, che

Della Repubblica Romana. Lib.VII. la maggior parte de' Plebei contratti avea per rifabbricare le proprie Case. Ei pagava per gli uni, e prometteva per gli altri . Fece vendita delle fue terre, per supplire a' lor obblighi; e dichiard che fin che fosse stato padrone di un soldo, non avrebbe permeffo, che fi facessero prigioni i suòi Concittadini. Alcune volte gli strappava dalle mani de' loro creditori ; e con una condotta si violenta e fediziofa, si formò ben presto, come una guardia, ed una scorta di tutti coloro, che aveano consumate tutte le loro fostanze nella dissolutezza ; i quali più non lo abbandonavano, e che nella piazza fuscitavano un continuo tumulto.

Ora in pubblico, ed ora in privato, faceva lor vedere, che non contenti i Nobili di posseder essi. foli quelle Terre, che dovrebbero andar egnalmente ripartite fra tutti i Cittaditii, si erano per sopra più appropriato l'oro deltinato a pagar i Galli, e che proveniva dalla volontaria contribuzione di tutti quei , ch'erano rinchinsi nel Campidoglio . Soggiugneva che i medesimi Patrizi si erano arricchiti del bottino trovato nel Campo di Bremo, il cui folo prezzo bastava per pagare tutti i debiti del Po-

polo.

Un parlare di questa forta, ripetuto in diversi Sedizione incontri , e disseminato con artifizio da' fuoi parti di Mangiani , commosse la moltitudine . Cessarono tutte le altre pretensioni : un sì vasto oggetto, e la speranza di veder pagati tutti i debiti particolari, non diedero luogo ad altri pensieri fuor del desiderio di strappare quelle ricchezze dalle mani de' Patrizj . Aumentavasi di giorno in giorno la sedizione, e il suo autore la rendeva più formidabile. Deliberò il Senato di porgere rimedio al difordine colla folita creazione di un Dittatore, e se ne prese il pretesto da una nuova guerra contra i Volsci ; ma ben si sapeva da ognuno, che questo Magistrato avrebbe avuta più pena a combattere gl' interni nemici , che que'

Ann. di di fuori . Fu per tanto eletto A. Cornelio Corfe il Roma 369. qual nomino Quinzio Capitolino in Generale della Tit. Liv. Cavalleria: lib. 6.

Furono sconsitti i Volsci, ma crescendo ogni giorno la rivolta, fu costretto a ritornarsene a Roma il Dittatore. Dopo aver concertata col Senato la direzione, ch'egli avea a tenere, si portò sulla Piazza accompagnato dal Senato itesso, e da una folla di Patrizi; e asceso il suo Tribunale, mando un Littore a citar Manlio di comparire davante a lui .

Vedutosi Manlio in necessità di trovarsi alla presen-

tato, e in- 2a del Sovrano Magistrato della Repubblica, si fece seguire da tutti i suoi partigiani, e si accosto al Tribunale del Dittatore con iscorta sì numerosa, che poteva imprimere maggior timore al fuo Giudice, di quel ch' ei fosse in istato di dover apprendere dalla di lui autorità. Il Senato ed il Popolo eran divisi come in due differenti partiti , ciascheduno col

loro Capo, lesti a venire alle mani.

Il Dittatore allora imposto silenzio, e rivoltosi a Manlio, così gli disse: " Mi è noto che voi accu-" fate i primari Senatori di aver distratto l'oro che " destinavasi per gli Galli, e il bottino pure fatto " nel loro Campo ; e che lufingaste il Popolo , " che questo folo fondo basterebbe per pagare tutti , i fuoi debiti . Io vi comando di nominare in y questo punto que' che voi dite aver usata una " tal distrazione del Tesoro Pubblico; altrimen-" ti per impedirvi, che non fiate maggiormente fe-" duttore del Popolo con menzogne e con inganne-, voli speranze; ordino che immediate siate condot-

Tit. Liv. 1ib.6. Plut. in Cam. Diod. Sic.

,, to prigione, come un tumultuante e un calunnia-, tore. Rifposta Sorpreso Manlio dal modo imperioso e severo, con di Manlio .

cui interrogavalo il Dittatore, e fenza voler impegnarfi nelle pruove di un fatto di quella importanza, gli rispose, ch'ei chiedeva una cosa, che gli era ben cognita quanto a lui : e foggiunse : " Ma non è forse

Della Repubblica Romana . Lib.VII. , questa turba di Popolo, dalla quale mi veggo affol-, lato , quella che tanto vi rende inquieto , voi , A. Cornelio , e voi Senatori tutti e Patrizi di , questa Adunanza ? Per qual ragione non mi strap-, pate voi quest' affetto che vi rende coranto geloso? o per lo meno, perche non intentate di ripartirlo esso meco ? Sovvenite a miserabili Cittadini, che ,, stan gemendo sotto il peso delle usure che gli rendono oppressi; opponetevi alle loro catene : proteg-, gete questi sgraziati Plebei, che al mio esempio , han conservato il Campidoglio : disendete que che , al prezzo del loro fangue ricuperarono il luogo ", medefimo, ove sta piantato il vottro Tribunale, e , la Sede del vostro Imperio : pagate per gli uni promettete per gli altri, e vedrete feguirvi la , moltitudine, ed attestarvi la propria riconoscenza, " e le proprie premure.

Replicogli il Dittatore, ch'ei non avea a rigirar le risposte, che gli comandava di nuovo a nominare precisamente quegli , ch' el accusava di aver profittato dell'oro, e delle spoglie de' Galli , ovvero a riconoicere davanti al Popolo, ch'ei non era che un calunniatore: Manlio stimolato, e confuso, gli disfa di non essere determinato a dare a' suoi nemici una tale foddisfazione. Comando allora A. Cornelio che fosse condotto alle carceri. Appena lo misero in arresto i Littori, che Manlio, per mettere in commozione il Popolo, invocò tutti gli Dei del Campidoglio e di Roma; e rivolgendosi a tutta la turba, così esclamò: , E sarà vero , o generosi Romani , , che dobbiate soffrire che il vostro difensore sia n trattato con tanta indegnità da' nemici gelofi del-, la fua gloria?

Al dispetto de' fuoi gridi fu efeguito l'ordine del Dittatore. Fu condotto prigione, e non vi obbe chi fi muovesse per soccorrerlo. Il gran numero de' suoi fautori restò pago di contrassegnare la propria afflizione con vestimenti di duoso, il che non prati-

Tom.II.

Storia delle Rivoluzioni

cavasi, che nelle maggiori calamità. V' ebbe pure chi latciò crescere la propria barba e i propri capelli. Il Dittatore, dopo aver trionfato per la vittoria riportata su i Volfci, si dimise della sua Dignità. In quel giorno di allegrezza il Popolo non manifestò che una protonda maninconia ; e intesesi dire, che a quel superbo Trionfo vi mancava il principal ornamento, e che fi faceva le maraviglie di non veder Manlio carico di catene legato al Carro di A. Cornelio. Non mancò parimenti chi per etcitare la Moltitudine, gli rimostrasse, che Manlio solo avea avuto battevole coraggio per difendere tutto il Popolo contra i Galli; ma che fra un sì gran Popolo non aveavi ne pure un folo uomo che im-Manlio prendesse di difendere Manlio contra il Senato: Ch'

rilasciato. era cosa vergognosa che si trattasse sì indegnamente un Consolare, e ch' era forza di spezzare i ferri del Protettore della Pubblica libertà. Temendo il Senato, che il Popolo furioso non atterrasse le porte delle prigioni, e che liberato Manlio con mezzi così violenti, non estendesse maggiormente la propria audacia, stimò di sopir quest affare, rilasciandolo di sua propria autorità. Ma invece di rappattumare la sedizione; con una politica di tanta timidezza offerì a' fedizioli un capo, e un capo sdegnato pel rossore della sua prigionia, e incapace di metter in uso moderati configli.

dizioni.

In fatti; egli appena fortì dal carcere, che in nuove se- luogo di profittare della sua disgrazia, suscitò di nuovo il Popolo a far rinascere le antiche sue pretensioni . Ei non parlava nelle private Adunanze che della giustizia, che aveavi di ripartire le pubbliche Terre, e della necessità di stabilire una giusta uguaglianza fra tutti i Cittadini d'una medesima Repubblica: " Ma non otterrete mai il vostro intento per " una sì sublime intrapresa, ei diceva a' suoi più , parziali fautori, fe non farete contrasto all'orgoglio, , e all'avarizia de' Patrizi, che co' foli lamenti, colle mormorazioni, e co' vani discorsi. E' ormai tem-, po

Della Repubblica Romana. Lib.VII. 147
po di affrancarvi dalla lor tirannia: convien diftruggere le Dittature e i Confolati. Stabilite
una volta un Capo che comandi alla Nobiltà del
pari che al Popolo. Se mi riputtare degno di
quefto pofto, più che mi impartirete di poteftà
pe più presto vi afficurerete il possessi di ciò che
fossipirate da tanto tempo. Io non cerco autorità, che per rendervi tutti ricchie felici.

"Prérendesi che un discosso sì rivoltoso ei volessimssionare alle sue creature di ristabilire i Re nella sua persona; ma non è noto quali persone presamesse tener impiegare in un un sì disagevole imprendimento, nè sin dove ei portasse quest' ambizioso progetto. Ciò che sembra di maggior certezza
si è, ch' ei teneva delle segrete Adunanze nella sua
Casa del Campiologlio; che non vi chiamava nè A.
Manlio, nè T. Manlio suoi statelli, nè alcuno de'
suoi parenti; e che, pel contrario, non vi si scorgevano, che sole persone abissate ne' debiti, o diso-

norate per le loro dissolutezze.

Atterrito il Senato da questi intriganti maneggi, produste un Decreto, e un Senatus-Confidto, con cui era ingitonto a' Tribuni Militari, che rappresentavano i Consoli, di vegliare espattamente, che la Repubblica non ne ricevelle il menomo meumento: formola che non si pronunziava, se non ne' massimi pericoli dello Stato, e che impartiva a que' Magistrati un' atterità poco diversa da quella del Dittatore. Si progettarono pure diversi espedienti, che prevenisfero le malvagie intenzioni di Manio. Sclamarono alcuni Senatori, che in tal incontro avea bisogno la Repubblica di un altro Servilio Asla, il quale con un colpo ardito, e colla morte di un pessimo Cittadino, ristabili la calma, e la tranquillità.

Accusto Ma M. Menio e Q. Petilio, anocorche ambedue da Tribu-

Mia M. Mento e Q. Petitio, ancorene ambedue da. Tribuni del Popolo, si offrirono al Senato, e ai. singgerirono un consiglio il più sicuro, e il più convenevole alla moderazione di quel Consesso. Pre-

K 2

ve-

Storia delle Rivolizioni

vedendo eglino, che il distruggimento delle loro Cariche seguirebbe poco dopo quello della libertà , ririmostrarono, che nella presente disposizione despiriti , non poteasi attaccar Manlio a sorza aperta, senza interessare il Popolo a di lui difefa : Che le vie di fatto erano sempre pericolose, e potevano facilmente promuovere una guerra civilé: Che conveniva der principio dal formar una divisione degli affari del Popolo da quelli di Manlio: Ch'eran essi disposti a rendersi suoi accusatori , come di un uomo aspirante alla tirannia: Che il Popolo protettore di Manlio diverrebbe di lui Giudice, e un Giudice inesorabile, quand'ei scoprisse, che si trattasse di un'attentato e di una conspirazione contra la libertà: Che l'accufato era Patrizio, e che de Tribuni farebbono fuoi accusatori . Il Senato abbracciò il consiglio; si fece citare Manlio; e perche trattavasi d'un capitale nemico, comparve alla presenza de' Giudici vestito a duolo. Non vi fu de' fuoi parenti chi l'accompagnasse, e chi prendesse impegno nella sua disgrazia; tanto prevalevano nel cuor de' Romani l'amore della libertà, e il timore del fuggettamento fu tutti i vincoli del fangue, e della natura.

I fuoi accufatori gli rinfacciarono i fuoi fediziosi discorsi; i proposti cangiamenti nel governo: le sue interestate iberalità pel sollevamento della Plebe, e la calunnia, colla quale aveva offeto tutto il Senato. Si disende carza internari nella discussione di questi differenti capi, non vi rispose; che coll'efagerare i propri servigi, e colle testimonianze, che ne avea ricevute da suoi Generali. Fece mostra di braccialetti, di giavellotti; di due corone d'oro per essere ritrato il primo in una Città nemica per la breccia; di otto corone civiche, per aver salvata la vita nelle battaglie ad altrettanti Cittadini; e trenta spoglie di nemici; ch'egli da corpo a corpo avea di sua mano uccisi. Nel tempo sesso per sollo discordi il proprio petto, e lo sece vedere tutto cicatrici per le ferite riporta-

+0

Della Repubblica Romana . Lib. VII. 149 te in tutti questi conflitti . Finalmente chiamo Giove e gli altri Dei in suo soccorso; e rivoltosi verso l'adunanza, scongiurò il Popolo a gettare lo sguardo ful Campidoglio prima di condannarlo.

Intenerito il Popolo per uno spettacolo di tanta compassione, non poteva determinarsi a far uso di rutta la severità delle Leggi contra un uomo, che poco fa avea falvata la Repubblica. La vista del Campidoglio, ove contra i Galli avea combattuto con tanto valore, affievoliva l'accusa, e traeva il patimento della moltitudine. Ben fi avvidero i Tribuni, che se non allohtanassero il Popolo dall'oggetto di quella Rocca, il reo vi troverebbe un afilo contra le più provate accuse . Perciò temendo che loro non si sottraesse, rimise la decisione a un altro giorno, e assegnarono il luogo dell' Assemblea fuori della Porta Flumentana. Allora, più non Condanapparendo a' fuoi Giudici l'oggetto che lo avea fat- nato. to falvo, fu Manlio condannato ad effere precipita- 'Ann. di to dall'alto del Campidoglio medefimo ; e quel luo-Roma 370. go stesso, che su il Teatro della sua gloria, divenne quello del fuo fupplizio, e della fua infamia. Divietossi a que' della sua famiglia l'assumere in avvenire il nome di Marco. Fu spianata la sua Cafa che avea fervito a' fuoi conventicoli; e fi decreto che nessun Patrizio potesse abitare nel Campidoglio, temendofi che l' avvantaggiofa fituazione di una Fortezza dominante tutta la Città, non promuovesse, e non agevolasse il disegno di sug-

gettarla . Il Popolo, il qual compiange indifferentemente tut- deplorato. ti gli sgraziati senza distinguere i colpevoli dagl'inhocenti, non istette gran tempo senza deplorare Manlio. Si scordò ben presto della di lui ambizione, e non si rammentò, che del di lui coraggio e valore; e soprattutto dell'impegno, ch'egli avea rimostrato de fuoi interessi . I beneficati rinfacciavano alla moltitudine, che i fuoi favoriti poco la durava-

Manlio

Storia delle Rivoluzioni

no, e ch'ella gli avea sempre vilmente abbandonati alla crudeltà del Senato: Che questo primario
Corpo non poteva sossiri troppo luminose viriti.
Che Sp. Cassiri altro Consolare che gl'invitava alla partigion delle Terre; che Melio, il qual con
tanta generosità gli avea affisitti in una carestia, erano stati infesiemente oppressi dalla gelossa de Grandi; e-che cogli artisto; medessimi aveano fatto perir
Manlio, non per altro, se non perche ei voleva sortrargli a quell'enormi usure, dalle quali eran' eglisio
Ann, di aggravati. La peste che sorvenne poco tempo do-

Ann. di aggravatt. La pette che forvenne pote rempo do-Roma 371, po, non mancò d'effere attribuita dal baffo Popolo al fupplizio di quefto Confolare. Correva voce che Giove vendicatore d'un fangue sì illuftre, non aveffe potuto tollerare la perdita così ingitulta del Di-

fenfore del suo Tempio.

Nuove guerre che successivamente si accesero contra i Vossi; Circei, ed i Prenessimi, e che durarono quassi sei anni , esinfero que popolari tumulti. La Pace sece risorgere nuove distensioni; come se sosse destino di Roma di non poter conservare in un tempo stesso al di dentro e al di fuori la tranquillità dello Stato.

Stato.

Un gran numero di Plebei renderonfi diffinti IPlebei in queste guerre, e secero acquisto di tali ricchezze, aspirano al che diedero loro un nuovo rislato. Dotati eglino Confolato di spiriti alteiri, osarono aspirare al Confolato, e al comando dell'Armi. Per arrivatvi andavano infinuando in tutte le Adunanze, che mai si vedrebbe rislabilita la concordia nella Repubblica, sinche le Dignità sossera i più fermo fondamento dell'unione; e che perciò bisognava ammettere indisferentemente al Confolato, e la Plebe e la Nobiltà: Che la speranza di pervenire a tutti gli onori, ecciterebbe una generosa emulazione fra tutti gli Ordini; e che più non vi farebbe alcun Plebeo che risparmissis la su vita, quando le Dignità, gli onori, la Nobiltà e la glo-

τia

ria fossero comuni a tutti i Cittadini.

Il Popolo basso unicamente attaccato alle comodità del vivere, parve poco sensibile a pretensioni così magnifiche. Dall'altro canto vi fi opposero per lungo tempo i Patrizi, e con molto di coraggio e d'intrepidezza. Fu questi per molti anni un continuo motivo di dispute fra il Senato e i Tribuni del Popolo. Finalmente le lagrime d'una Donna confeguirono ciò che non aveano potuto ottenere l'eloquenza, le brighe, e gl' imbrogli de' Tribuni: tant' è vero che questo sesso artifizioso non è mai tanto forte, che quando mette in uso la propria sua debolezza pel riufcimento de' difegni . Dobbiamo noi ciò sviluppare , per rapporto alla materia che stiamo trattando. . .

M. Fabio Ambulto, oltra i fuoi tre figliuoli, de' lib.6. quali parlammo in proposito alla guerra de' Galli, avea ancora due figliuole. Stava maritata la maggiore a Ser. Sulpizio, Patrizio di nascita, ed allora Roma 377. Tribuno Militare; e la minore era Sposa di un ricco Plebeo di nome C. Licinio Stolone . Trovan- Stolone e dosi questa un giorno in Casa di sua sorella, il sua mo-Littore che precedeva Sulpizio di ritorno dal Senato, batte alla porta col bastone de' fasci per avvertire, ch'era il Magistrato, che entrar voleva. Un rumore sì straordinario intimorì la moglie di Licinio; ma l'altra rendella afficurata con uno fealtro forrifo, che le fece ben fentire l'inuguaglianza delle loro condizioni. Offesa la dilei vanità da una distinzione così dimessa, la immerse in una profonda maninconia. I suoi Padre, e Marito le chiesero molte volte la cagione, ma inutilmente. Con un pertinace silenzio ella affettava di ricoprirla . I due Romani che teneramente l'amavano, raddoppiarono le loro premure, e niente ommisero per ricavarle il fegreto. Alla fine, dopo aver ella risistito tanto tempo, che stimò necessario per fomentare la loro curiofità, s' infinse di cedere ; e colle lagrime agli

Storia delle Rivoluzioni

occhi lor confesso, in una spezie di confusione, che il suo dolore la ridurrebbe in un Sepolcro, s'ella effendo fortita dal fangue medefimo che fua Sorella, non potesse il suo marito pervenire alle medesime

dignità, che il suo Cognato.

Fabio e Licinio, per acquietarla, le fecero folenni promesse di nulla risparmiare, per attraere nella sua famiglia gli stessi onori, ch'ella avea veduti in quella di fua forella; e fenza perder tempo nel follecitare il Militar Tribunato, portarono di tutto un colpo le loro mire fin al Confolato . Il Suoceto ancorche Patrizio, si uni al suo Genero; e per compiacenza per la fua figliuola, oppure per vendetta della morte di fuo figliuolo che il Senato lasciò in abbandono, prese delle misure totalmente contrarie a quelle del fuo Ordine. Licinio ed egli affociarono al loro difegno L. Seftio di famiglia Plebea', egualmente rispettato pel suo valore e per la sua eloquenza, intrepido difensore de' privilegi del Popolo; solo mancante, a confessione pure degli stessi Patrizi, di un nascimento più illustre, per poter riempiere tutte le Cariche della Repubblica.

Convennero C. Licinio e L. Sestio di brogliare a buon conto il Tribunato del Popolo, per fariene come un gradino per montare poscia alla suprema Magistratura : agevolmente l' ottenhero. Dopo ciò fi determinarono a porte tutto il loro studio per rendere il Confolato comune ad ambi gli Ordini della Repubblica . Per confeguirne l'intento ce per impedire che il Senato col fuo credito non facesse in un tempo stesso occupare i due posti di Consoli da due Patrizi, formarono il progetto di una Legge, colla qua-Sagacirà le venisse decretato, che l'uno di questi due posti non

de' Tribu potesse andar riempiuto che da un Plebeo.

ni per ren-Trattavasi d'interessarvi tutto il Corpo del Popodere colo; il che non era così facile, essendo, per ordinamune il rio, la moltitudine più allettata dalla spercinza del ripartimento delle Terre, e della diminuzione de' de-

biti

Della Repubblica Romana. Lib.VII. biti, che dalla Dignità Consolare, a cui i foli più autoritativi del suo Ordine aspirare potevano. Restarono perciò d'accordo i due Tribuni di unire, per dir così, infieme queste due propolizioni, e di far. approvare la Legge del Consolato coll'incentivo di quella della division delle Terre . Ne aggiunsero una terza del pari vantaggiosa alla Plebe, e che alle usure dovea servire di freno. Proponevasi di dedurre dal capitale de' debiti tutte quelle somme , che fossero stare pagare d'interessi eccessivi ; e che in tre anni fossero affrancati i fondi in tre eguali pagamenti .

Il- progetto della feconda Legge rifguardava la partigion delle Terre di conquista, argomento perpetuo delle difeordie fra il Senato ed il Popolo . Ma i Tribuni prevedendo che tutto il Corpo de' Patrizi, e i ticchi pure della Plebe, possessori da lungo tempo, si commuoverebbono di concerto contrà quella proposizione, e che il loro contrasto potrebbero frastornare la pubblicazion della Legge in riguardo al Confolato, si ristrinsero a chiedere, che per lo meno fosse vietato in avvenire il possederno più di cinquecento tornature ; e che tutto quello fi trovasse eccedere un tal numero, fosse levato a' ricchi, e distribuito a chi non godesse terre di sorta in fua proprietà.

Veniva finalmente ordinato colla terza Legge, la qual era l'unico oggetro di questi Triburi, che più non fi nominerebbero Tribuni Militari ; che si ristabilirebbe if Consolato con tutte le sue prerogative ; e che l'uno de' Consoli sempre sarebbe preso

dal Corpo de' Plebei.

Furono progettate queste Leggi nella prima Adunanza. In nelsun tempo v'ebbe tanta divisione, nè apparirono gl'intrighi e gl'imbrogli di tanto impegno. Era lo stesso che attaccare in un punto medesimo il Senato e la Nobiltà, con tutto ciò che somenta le brame più violente degli nomini , cioè le ric-

ricchezze e gli onori. Sollevossi tutto il Corpo de' Patrizi: il Popolo, dal suo canto, sostenne con fervore i Tribuni : Fuvyi pure de' disertori in ambi i partiti. Il Plebeo ricco, divenuto avversario agl' interessi del suo Ordine per cagion de' suoi acquisti . temeva non fe gli levasse una porzion de' suoi beni: il Nobile, che non possedeva maggiori sondi di terra di que che venivano prescritti dalla Legge, l'approvava coll'oggetto di rendersi gradevole al Popolo, e di pervenire col di lui favore alle prime Dignità dello Stato . La Città era riempiuta di tumulto ; regnava da per tutto la discordia; le famiglie medefime non paffavan d'accordo ; ciascuno prendeva il partito a misura de' propri divisamenti, e de' suoi interessi; e Roma si vide oppressa da quell'angustie che per ordinario precedono le fedizioni e la guerra civile.

Si feparò l'Adunanza, fenza che cofa veruna vi fi fosse determinata .. I due Tribuni, Capi di partito, impiegarono tutto il tempo che si frappose fin alla seguente Assemblea, ad imbrogliare, e ad assicurarsi de suffragi della moltitudine. Anche il Senato tenne diversi Consigli sì pubblici, che privati. Finalmente si prevalse di un rimedio, da cui altre volte ne aveva tratti grandi avvantaggi: ei guadagnò alcuni Tribuni del Popolo. Gelosi questi che Licinio contrari a' e Sestio si arrogassero tutta l'autorità del loro Col-

leghi.

loro Col- legio , fecero fegretamente afficurar il Senato della loro opposizione. Ignoratasi da Sestio e da Licinio una tal intelligenza, convocarono l'Adunanza, colla lufinga che niente farebbe valevole ad impedire l'accettazione delle Leggi. Ordinarono se ne facesse la lettura; e invitarono nel tempo stesso tutte le Tribù a dare i loro suffragi. Ma i Tribuni guadagnati dal Senato, si levarono in piedi, e dichiararono di opporvisi con tutte le forme.

Come già il dicemmo, era un invincibile ostacolo a qualunque progetto, l'opposizione di un sol Tribuno, il cui potere e privilegio in tal proposito

Della Repubblica Romana. Lib.VII. 155 confifteva in quefta fola parola Latina Veto, Lo l'impedifeo; termine di tanta forza nella bocca di que Plebei Magiftrati, che fenza effere costretti a pronunziar le ragioni del loro impedimento, bastava per affirenare egualmente le deliberazioni del Senato, e

le propofizioni degli altri Tribuni.
Furono pertanto rigettate le Beggi, e il Senato
trionfava: Ma Seltio, ancorche forprefo dall'infedelrà de fuoi Colleghi, non rilafciò la menoma cofa
della fua coftarta; e al appigliatofi immediate ad un
espediente, così parlò: "Non permettino gli Dei,
"che resti da me violato il più bel privilegio del
"che resti da me violato il più bel privilegio del
"no i fuoi Magistrati, ohe contra i suoi interessi
"medestini. Ma giacche le opposizioni \*anto posi"non, ancer noi di quest' armi ci valerenno. Poi
"indirizzandosi al Senato e a' "Patrizi; e i Goggiun"ze, che più vi piacciono per l'elezione de Tribu"ni Militati, is vi si arò vedere, che questa parola
mon della procesa.

"miei Colleghi, non troppo vi gradira nella mia, Non. andarono vuote queste minaccie; mercecche venuto il tempo di nominare i nuovi Tribini Militati, Licinio e Sestio vivamente contrastarono a qualunque elezione, avendo saputo nello stesso e per arriconfernare nel Tribunato Plebeo. Pel corfo di cinque anni successivit rinnovarono l'impedimento medessimo; cosicche, senza Capi la Republibilica, per l'ostinazione degli uni e degli altri, ende ne na spezie di Anarchia, che non su interrotta, che per la creazione di alcuni Inter-Re, stati eletti col solo notivo di rintracciare qualche temperamen-

" Veto , di cui tanto oggidì gustate nella bocca de'

to di conciliazione.

In questo mentre, la guerra di suori, che sembrava un male più sopportevole delle dornestiche dissentationi, sorvenne, per dir così, in soccorso del Senato. Gli Abitanti di Veletti secero delle incursioni

fulle

Storia delle Rivoluzioni fulle Terre della Repubblica ; e di poi misero l'affedio a Tufcolo, Città confederata del Popolo Romano . Siccome non poteasi di meno di mettersi in armi per ributtar quest' insulto, così surono costretti i due Tribuni del Popolo a levare la lor opposizione; e si procede all'elezion de Tribuni Militari, che dovevano marciar in Campagna.

Furono battuti gl' Inimici, e levato l'assedio di Tulcolo . Poscia su attaccato Veletri ; ma non esfendo stata presa la piazza da que', che l'aveano investita, si dovettero creare de nuovi Tribuni Militari. Non poterono ciò impedire Licinio e Sestio; ma tuttavia non manco, loro il modo di far comprendere nella nominazione Fabio Ambusto Suocero di Licinio.

Tribuni .

Imprendenti questi due uomini e di una somma istanze de abilità, sostenuti da un Militare Tribuno, dominavano con arbitrio in tutte le assemblee. Esposero al Popolo, che in una Repubblica, tutte le dignità effer dovevano la ricompensa del merito, senza distinzione di origine o di ricchezze; è Sestio eloquente per natura, rivolgendosi al Senato, e prendendo di mira i Patrizi, chiedeva loro con fierezza, fe forse non potévan vivere con cinquecento tornature di terra, quando i loro Antenati non ne aveano distribuite che due per cadaun Capo di famiglia, come già la maggior parte del Popolo non ne possedeva di più? " Altro non è, egli disse, che questo n ineguale ripartimento frai i Cittadini d'una me-, desima Repubblica , l'unica sorgente di tutte le oppressioni di questo infelice Popolo, che sta gemendo fotto il peso dell'usure; e che, ancorche ,, nato libero, veggiamo tutto giórno avvinto fra ,, catene, firafcinarsi prigione, come un miserabile , schiavo. Nè occorre già lusingarsi, ei soggiunse, , che ne i ricchi, ne i Patrizi rilascino la menoma , cofa di quel dominio tirannico che esercitano su , i nostri beni, e sulle nostre persone, se il Popolo non si determini con generoso coraggio a creare , un

Della Repubblica Romana. Lib.VII. 157 un Consolo del suo Corpo, che sia l'Interprete " delle sue indigenze , e il Protettore della sua li-

In tempo che Sestio, con somiglianti discorsi, teneva fomentata l'animofità de' Plebei contra il Senato, i suoi Amici e i suoi Fautori guadagnarono i fuoi Colleghi, da' quali finalmente fu levata l'oppolizione. Difimbarazzato Seltio da un tale oftacolo, convocò l'Affemblea del Popolo. Il Senato in consternazione per la mancanza di parola de' Tribuni, ebbe ricorfo, come negli estremi pericoli della Roma 384-Repubblica , a un Dittatore , esaltando a quella Diffatore Dignità don tutti i voti Camillo . Era quella la contratutquarta volta, e v' ebbe una gran ripugnanza ad ti gl'imaccettarla. Indifferente fra il Popolo e la Nobilta, brogli de' e unicamente impegnato per l'intero Corpo della Tribuni. Repubblica, non inclinava a prender partito. Ma

era troppo eccedente l'avversione; e i Tribuni troppo pertinaci e trasportati , per potersi lusingare di regolarli con moderati configli. Licinio e Sestio fatti sicuri de' lor Colleghi, che avevano levato l'impedimento, si credettero dispotici di sar ricevere le loro Leggi; allor quando il Dittatore, per avanzar tempo, fece pubblicare, che si trovasse il Popolo Romano al campo di Marte, per feguirlo alla guerra.

Un tal, Ordine d'un Magistrato che aveva potessa di vita e di morte de' fuoi Concittadini, cagionò molta inquietudine nella Plebe . I Tribuni , per animarla, ebbero la temerità di minacciare il Dittatore di una condanna in cinquanta mila dramme, se non rivocasse il suo Editto . Ma nell'intervallo La Dramdi tali dispute sopraggiunse la notte; e que' Plebei, ma moneche al dispetto dell'Ordine di Camillo, erano inter- ci, valeva venuti all'Assemblea co' Tribuni, furono obbligati un grosso a rithrarfie, fenza effersi deliberata cosa veruna ; il di argenche si era il principal oggetto del' Dittatore . Ei to. Era la poscia rinunzio al suo Posto ; forse perche si rico- stessa cosa noscesse troppo attempato; o forse rammentandosi che il Deancora

158 Storia delle Rivoluzioni

guardo al ancora del fuo cilio, non volle impegnarsi di nuosino valovo con uomini furiosi, oppure, come parve più vete: cioà 7.
o 8. foldi rifimile a Tito-Livio; che egli fosse avvertito di
moneta di qualche difordine nel modo di prendersi gli Auspic;
Francia nella sua creazione di Dittatore. Abbastanza è nofecondo la to, sin a qual segno i Romani di quel tempo, alpiù comutrettanto ignoranti che coraggiosi, avvessero portate
ne opiniosimili serupolose osservazioni. Se l'Augure nelle sue
servazioni preparatorie propuziava na cola parcia per

Anne di orazioni preparatorie pronunziava una fola parola per Roma 385, un'altra ; fe il velo con cui ricopriva la fua tella cadeva; I'it. Liv. o s'egli medefimo non fi levava o non fi rimetteva fulla Li. Dec.i. fua fedia nelle circostanze e ne' tempi prescritti ; la Scupolo

menoma di tali formalità ommessa tra il numero in-Religiofo. finito di altre ceremonie, bastava per dichiarare invalide le deliberazioni o le nominazioni state fatte in conseguenza di quell'Atro di Religione . E un uomo così temerario che dispreggiasse gli auguri, era riguardato come un empio e un facrilego. Non è dunque maraviglia se un Magistrato di tanta pietà quanto Camillo, non avesse voluto tener occupato per maggior tempo un Posto che gli era stato conferito contra la disposizione e i pregiudizi della sua Religione; e ciò che deve far credere ch' ei non se ne fosse dimesso per timor de' Tribuni del Popolo, si è, che poco tempo dopo lo accettò di nuovo, quando pure non fi era tuttavia imposto fine all' affare del Confolato. Con tutto ciò; in congiuntura così scabrosa, credeva il Senato non potersi dispen-P. Manlio fare di un Dittatore che facesse testa alle brighe e

P. Manlio fare di un Dittatore che facesse testa alle brighe e Dittatore, agl'imbrogli de' Tribuni; e perciò nominò P. Manlio, che sin allora aveva dati indizi manissessi della proprie premure per gli affari del suo Ordine. Ma l'elezione ch' ei fece in Generale della Cavalleria d'un Plèbeo di nome G. Licimio, diede a conoscere la sua segreta inclinazione al partito del Popolo, ancorche proccurasse giustificare l'elezione medosima, si straordinaria, e che tuttavia non avea avuto sempio, collà dignità di Tribuno militare, che C. Licipio.

nio

Della Repubblica Romana . Lib.VII. 159 nio avea efercitata; in che conviene distinguerlo da C. Licinio Stolone, il qual non era che Tribuno del Popolo. Il Dittatore per iscusarfene allegava non so quale affinità fralla sua famiglia e quella di Licinio. Da ciò comprendesi quanto sia rara la fedeltà nelle turbolenze d'uno Stato, a cagione delle segrete unioni che riscontransi fra i Cittadini d'una stessa Patria , ancorche di differenti partiti : Sestio niente temendo dalla parte del Dittatore, nè da quella del Generale della Cavalleria , lusingavasi di arrivar felicemente a capo de' fuoi difegni : in qualunque Assemblea ei teneva in esercizio la sua facondia, per inspirare al Popolo la sua ambizione medesima. Ma la moltitudine, a cui stava a cuore la Indifferenpartigion delle terre , e qualche respiro ne' suoi de- za del Pebiti , non rimostrava che indifferenze pel Consolato; anzi nel fangue de Patrizi, ei generofamente rifpettava quella gloriofa forgente di tanti Generali, fotto a' quali era egli accostumato di combattere ed infieme di vincere.

Disgustati i due Tribuni per tal freddezza, finsero di non volere più impegnarsi ne' suoi interessi. Ricufarono pure e l'uno e l'altro di concorrere all'ele-zione de' nuovi Tribuni dell'anno proffimo. Diceva Sestio in ogni Adunanza, che il suo Collega ed de' Tribuegli, erano invecchiati inutilmente in quell' impiego: ni sdegna-Ch' erano nove anni che disputavano col Senato pel ti. vantaggio del Popolo, da cui si scorgevano sul punto di andar abbandonati : Che ben volevano i Plebei aver ingerenza nella partigion delle Terre, ed egualmente cercavano con premura l'essere discaricati de' debiti ; ma che quando si trattava del decoro della loro Magistratura, e della ricompensa meritata da' suoi servigi, non appariva che pigrezza, che indifferenza. E un giorno Seftio levandosi la maschera: "Sappiate, disse, che sono inseparabili le no-, stre proposizioni . E' forza vi determiniate ad approvarle unitamente; e se noi coi vostri voti non

Storia delle Rivoluzioni n confeguiamo il Confolato, voi non avrete ne ter-, re di conquitta, nè iminuimento de' voitri debiti: e vi dichiaro, che il mio Collega ed io vinunzia-. mo ad una Carica, che non ci profitta che ingra-"titudine.

Tutti i Senatori e i Patrizi che intervenivano a quell'Adunanza, non poterono non restar sorpresi-Ann. di dalla sfrontatezza, colla quale quell'audage Tribuno Roma 385, rendeva un attestato sì pubblico della sua ambizione . Levossi in piedi Appio Claudio pronipote del Decemviro, e parlò al Popolo in questi fensi: " Finalmente non dovete aver più dubbio di forta che s i voltri Tribuni, non per altro han commesse tante fedizioni, che per l'unico loro interesse. Ab-" baitanza adesso vi è palese, che questi nuovi Tara quinj vi minacciano impunemente, che voi non , averete un palmo di terra, ne la Repubblica i , fuoi Consoli, se loro non si rilascia il Consolato. Ben intendeva il Popolo quanto orgoglio e quan-

ta indegnità si contenesse in tal alternativa; ma l'affare stava troppo avanzato. Temendo di perdere i fuoi difenfori, s' impegnò folennemente di feguire ad occhi chiusi le loro intenzioni . Con questo parto per tanto compiacquersi Sestio e Licinio di affentire alla loro confermazione in Tribuni; cosicche, i più ambiziosi di tutti gli uomini, ebbero ancora la fagacità di formarfi un nuovo merito della durata del loro imperio, e del loro dominio.

Il Senato e la Nobiltà rimafero spaventati per l'audacia di questi due Tribuni, che aveano ritrovato il fegreto di perpetuarsi in due Cariche annuali pel loro istituto, ma ch'eglino le avean rendute ereditarie nelle loro famiglie. I Senatori si rinfacciavano la propria debolezza; e non potevano ravvisare senza estremo rammarico . con qual diminuimento di potere, lascierebbono a' loro figliuoli quella dignità, ch'essi avevano ricevuta da' loro Padri. Tutto era

Della Repubblica Romana . Lib. VII. 161 in commozione dentro Roma, e stavano per iscannarsi gli uni cogli altri i fuoi abitanti ; quando fu- Invasione ron costretti a rivolgere le lor armi contra un pro- de' Galli. fluvio di Galli, che dalle spiaggie del Mare Adriati-

tico si andavano accostando alla Città, per vendicare la sconfitta de' loro Compatriotti

Nemici così formidabili sospesero le divisioni, che agitavano la Repúbblica. Non si avea più a disputare della capacità, e del valore fra i Patrizi, e fra i Plebei . Un pericolo comune , interprete il più sicuro di un merito vero, riuni tutti i voti; e i Tribuni del Popolo chiefero in Dittatore Camillo con tanta premura, con quanta lo voleva il Senato. Era questa la quinta sua esaltazione alla Dittatura . An. di Ro-Non fu ne difagevole, ne dubbiofa la vittoria fotto ma 386. un si gran Capitano . Furono fconfitti i Galli; ne Galli fconperì un gran numero sul Campo di battaglia; e sparso quà e la per la suga il rimanente ssenza poter raccogliers, restò trucidato da' paesani . Il fine di questa guerra fu il principio di una nuova turbolenza dentro lo Stato, e si videro rinascere le antiche discordie . Licinio e Sestio , i Tribuni perpetui , si Ardire de accinfero a confeguire il Confolato a qualunque prez- Tribuni zo. Convocarano a tal oggetto l'Adunanza del Po-contra polo; e senza perder tempo ne' loro consueti discorsi, Tumulto. ordinarono la raccolta de' fuffragi. Volle opporvisi il Dittatore, di già rendutosi sulla piazza col seguito di tutto il Senato ; ma i Tribuni, che più non rispettavano nè le Leggi, nè la primaria Dignità della Repubblica, spedirono un Littore per arrestare Camillo, e per condurlo prigione. Un sì enorme Plut. Vita attentato commosse tutta la Nobiltà : Roma non di Camilavea più veduto un sì furioso tumulto. Ributtano lo. il Littore i Patrizi, nel tempo stesso che i Plebei si rendono lesti per sostenerlo. Si mettono in ordinanza ambiduo i partiti , e stan per venire alle mani . In sì terribile disordine , il Dittatore sa dire a'

Tribuni di sospendere per un istante la loro animosi-

· Tom. II.

tà :

Storia delle Rivoluzioni

tà; invita a feguirlo i Senatori, e s'incammina con essi ad un vicino Tempio per prendervi una perentoria rifoluzione. Ma prima d'entrarvi, rivoltofi Ovid Fast. al Campidoglio, e indirizzate le sue preghiere agli Dei, fece voto di fabbricare un Tempio alla Con-Plut, in cordia, se gli riuscisse il ristabilire l'unione fra suoi-

Cam. Concittadini .

Vi furono de' fieri contrasti fra i Senatori ful partito, che aveasi a prendere; ma alla fine essendo troppo imminente il pericolo, e minacciando il Popolo furioso di abbandonare Roma, si approvò colla pluralità delle voci il configlio più mite, e più adattato all' emergenze correnti. Si convenne di cedere al Popolo uno de' due Posti del Consolato". Sestio fu il primo che ne restò provveduto, e Licinio poco tempo dopo gli successe. I Patrizi dal canto loro, ottennero, colla mediazione del Dittatore, due nuove Dignità al folo lor Ordine destinate, come pel loro rifarcimento, e ad esclusione del Popolo. La Pretura fu la prima', che si stabili per rendere

Preturn creata.

Cofèla

Plebco .

la giust zia dentro Roma: funzione annessa per origine al Consolato, ma non potutasi ofercitare da' Confoli , particolamente nell'estate , ch'essi per ordinario passavano alla Campagna. Perciò si riputò la Pretura come un supplimento del Consolato, e la feconda Dignità della Repubblica. Sp. Furio figliuo-Suidas. lo del Dittatore, fu il primo Pretore di Roma; e in tale qualità se gli accordò la Toga pretesta, q fia bordata di porpora , la Sedia Curule , e sci Littori che portavano i Fasci avanti lui; nel che egli andava distinto dal Consolo che ne avea dodici. ficcome il Dittatore avea per Vice-Reggente il Generale della Cavalleria, e i Confoli i loro Luogotetenenti, così il Pretore teneva fotto i fuoi ordini i Questori, quali particolarmente dipendevano da lui.

e su cui egli appoggiava una parte degli affari. La seconda Carica che si creò in favor de' Patrizi, fu l'Edilità maggiore, così detta, per distinguercreata .

Della Repubblica Romana . Lib.VII. 163 la dall'Edilità Plebea fondata nel tempo medesimo, che i Tribuni del Popolo, di cui si riputavan eglino come Luogotenenti .. Questa Carica dicevali eziandio Edilità Curille, merceoche que' che n'erano investiti, potevano, del pari che i Consoli ed i Pretori , farsi portare in una spezie di Trono bordato

d'avorio, e che si diceva Sedia Curule.

I due primi Edili Patrizi furono Cn. Quinzio Ca- Tit. Liv. pitolino , e P. Cornelio Scipione . Le loro funzioni lib. 7. rorrifondevano a quelle de' nostri Giudici di Palazzo, di Luogotenenti di Polizia, e di Tesorieri di Francia. Eran essi incaricati della cura de' Tempi, de' Teatri , de" Giuochi , delle Piazze pubbliche , de' Mercati, de' Tribunali di Giustizia, e della conservazione delle muraglie della Città. Era pure loro incombenza l'invigilare che non s'introducesse alcuna novità nella Religione. Aveano l'inspezione medesima su i libri da darsi alla luce, e sulle Opere di-Teatro. Questa carica, esercitata sempre da Patrizi , era un gradino per ascendere alla Pretura e al Consolato.

Finalmente dopo lo stabilimento de' Consoli , del Pretore, e deglí Edili Curuli, fu approvata la Legge concernente alle pubbliche Terre, come l'unico mezzo per acquietare la moltitudine, e per riunire

tranquillamente gli Ordini dello Stato.

Questa Legge chiamata Licinia da C. Licinio Sto- Legge Lilone suo Autore, ingiugneva, che nessun Cittadino cinia. fotto qualunque pretelto potesse possedere in avvenipiù di cinquecento tornature di terre di conquista . e che si distribuisse gratuitamente, o st vendesse a vil prezzo il sopra più a poveri Cittadini.

Che in questo ripartimento si assegnassero per lo meno, sette tornature per testa a cadaun Cittadino. Che per coltivar queste Terre non si potesse trattenere, che un certo numero determinato di ferventi

o di fchiavi.

Che parimenti il numero delle greggie fosse limi-

Plut. in

- Storia delle Rivoluzioni

tato e proporzionato alla quantità delle Terre che cadaun possedesse ; e che i più ricchi non potessero nodrire, ne far pasturare fulle terre pubbliche, e comuni più di cento animali a corno , e cinquecento castroni .

Che si nominassero immediatamente tre Commisfari per presiedere all'esecuzion della Legge ; e che l'Autore che l'aveva proposta, non poresse effer compreso nel numero de' Triumviri . Finalmente

Che il Senato, i Cavalieri ed il Popolo giuraffero folennemente di offervar questa Legge ; e che quei che in avvenire vi contravvenissero, fossero condannati a pagaro dieci mila Affi , ovvero dieci mila foldi Romani.

Resto da principio con molta esattezza offervara condanna-to per la Legge, come per ordinario si pratica ne' nuovi fuz Legge, provvedimenti . Il fuo Autore medefimo , C. Lici-'nio Stolone, fu il primo de' Romani condannato alla pena per averla violata. Fu convinto di possedere più di mille tornature di terra ; ed ancorche , per fottrarsi al rigor della Legge, ei le avesse ripartite col fuo figliuolo, che a tal oggetto egli avea emancipato, si rifguardo quest emancipazione come fatta Tit. Liv. in collusione della Legge medesima . Se gli levò

lib. 5. cap, la metà delle sue terre, e se ne sece un riparrimen-

to fra i poveri Cittadini; oltracciò ei pagò la pena I foldi d'o di dieci mila foldi, ed apprese col proprio esempio, ro erano di che in un governo libero, non è soffribile che i Ma-72. per li-bra, oppure gistrati si esimano dall' osservanza di quelle Leggi ora, oppure ch' essi prescrivono a' particolari. Ma perche non ni di peso, vi ha pena così rigorosa, che l'avarizia e la cupidiche vale gia degli uomini non possano diludere, i più opu-vano qua-lenti, e i più autoritativi de' Romani trovarono il ranta de segreto di farsi aggiudicare le Terre di conquista sot-naj di argento, Il to romi prestati. Le guerre che sorvennero contra valore del i Latini; i Sanniti, i Galli e i Cartagineli favorirofoldo d'o no tali ufurpazioni : men fi badò alle Leggi nel turo pressoi multo dell'armi: i Magistrati dissimulavano le traDella Repubblica Romana . Lib.VII. 189

fgreffioni con collutione reciproca: alla fine non fe to prefo ne fece più un misterio del presisto de nomi, come i Romani nell progresso vederno I Gradi filevarono la radimilmaschera; su spregiata la Legge Licinia, e il Popo zi, e cil

lo divenne miserabile.

Fu questi il suggetto di muove sedizioni, tanto serzio vapiù pericolose, quanto che cresciuta in numero de la li forze la Plebe, i Nobili se ne formarono un pretesto di solitore i suoi interesti, per costituirs Capi and partito. Ma prima d' introdurmi nella specifica ragento zione di tali disensoni, ho creduto non poter di memo di rimostrare in qual modo i Romani hau distatto il loro dominio nell'Italia, nella Sicilia, nelle Spagne, e in una parte dell' Africa, e dell' Afria. Il che anderò desrivendo il più sommariamente che potrò, e senza distacarmi da Roma, se non quanto sarà necessario, per sar conoscere le diverse Risoluzioni accadute nel suo Governo, che di quest' Opera è lo scopo principale.

fcun Se-

# STORIA

## DELLE RIVOLUZIONI

A C CA D U.T E.

#### NEL GOVERNO

D E L L A

### REPUBBLICA ROMANA.

#### LIBRO VIII.

L. Manlio è accufato all'Alunanza del Popolo, di esfere troppo crudele con T. Manlio suo figliuolo. Stratagemma di Tito per liberare suo Padre. Essi ammazza un nomo Gallo d'una straordinaria statura ed è acognominato Torquato. Valerio Corvino. La ragione di guesto mme. I Samiti dichiarano a' Romani una guerra che termina col vamaggio di quest'unini, Prima guerra fra i Cartaginese e Romani. Dopo disservini successi dell'una e l'altra parte, i Cartaginesi sono costretti a chieder la pace, e non la ottengono che a gravissime condizioni. Riparano le lavo perdite, e ricominciano la guerra. Annibale passa in Italia, se riduce Roma a una viccivissima ruina. E obbligato tornarsene in Africa per disendere la sua Patria. Scipione taglia a pezzi il di sui Esercito, e s'impadronise di Cartagine. Conquiste de' Romani in Grecia, ed in Asia. Tribunato di Tiberio Gracco tutto turbolenze. Morte del Tribuno.

Della Repubblica Romana . Lib. VIII. 167 Odeva la Repubblica d'una profonda pace al , di dentro e al di fuori dello Stato , ed il Popolo rifguardava la Carica Confolare ch'egli avea ottenuta, come una vittoria riportata ful Senato e su i Patrizi. Ma i fuoi Tribuni, che non potevano farfi valere, che col mezzo di nuove dissensioni, lagnavansi, che per una Dignità Cu-rule ceduta da Patrizi al Popolo, avesser eglino confeguite tre nuove Magistrature; che si fosse espresfamente creata per esti la Pretura , per cui si rendevano padroni dell'amministrazione della Giustizia; e che avessero due Edili Curuli, la potestà de' quali distruggeva quella degli Edili Plebei . Domandavano per tanto, che tutte le Cariche e le Dignità pretenfioni dello Stato fossero comuni al Popolo e alla Nobiltà; de Tribuche il folo merito ne decidesse nell'elezioni ; e che ni. fenza distinzione di grado o di origine, si potessero nominare indifferentemente e Patrizj e Plebei per riempiere i Posti civili, e que' pure del Sacerdozio. Quest'era l'ordinario argomento, con cui quegli uomini turbolenti andavano trattenendo la moltitudine nelle loro Assemblee . Veruna cosa non ommettevano per efaltare con magnifichi elogi le menome azioni di que' della Plebe, nel tempo stesso che si sforzavano di deprimere e diminuire tutto ciò che di più vantaggioso andava operando per la Repubblica la Nobiltà . Mettevano pure il loro studio nell' informarsi degli affari più interni, e più domestici di fue famiglie, facendone poscia i più maligni, ed esagerati rapporti, propri a renderla dispregevole.

In questo modo sotto il Consolato di Q. Servilio An. di Ro-Aala e di Luzio Genuzio, un Tribuno del Popolo, ma 391. di nome M. Pomponio , fece citare L. Manlio , il L. Manlio qual attualmente si era dimesso della Dittatura, col accusaro. pretesto che questo Patrizio trattasse con troppo di crudeltà uno de' fuoi figliuoli . Tito chiamavasi questi, ed era nato balbo ; e perche ne' primi suoi anni non esibiva grandi speranze del suo talento,

fuo Padre avealo rilegato in una delle fue Case di campagna, ove stava occupato nel lavoro delle terne e in altri esercizi dell'Agricoltura, come già praticavano i Romani di quei tempi . Con tuttociò, Pomponio volle imputarne un delitto a Manlio : il quale, per altro, non era gradevole al Popolo; a cagion della fua severità nelle sostenute Magistrature, e quando trovavali alla testa delle Legioni. Refto tanto follecitato l'affare, che già credeasi sicura la fua condannazione.

Intefosi da Tito Manlio l'imbarazzo di suo Padre da fuo fi- parte dal Villaggio di gran mattino, entra in Roma' e va alla porta del Tribuno non ancora alzato da' letto. Fecegli dire, che il figliuolo di Manlio cercaval parlargli per un affare che non ammetteva dilazione. di forta . Perfuafo il Tribuno ch'ei volesse o ringraziarlo dell'effersi interessato nella di lui disgrazia, o forse scopringli qualche nuova pruova della severità del di lui padre, ordino che s'introducesse. Manlio falutatolo, chiese di restarsene da solo a solo; e i domestici del Tribuno sul fatto stesso si ritirarono: Allora il giovane presentogli un pugnale alla gola, e lo minacciò di ucciderlo, s'egli con giuramenti i più folenni non promettesse di desistere dalla persecuzione contra fuo Padre. Spaventato Pomponio giurò tutto ch' ei volle ; ma appena se ne sbrigò di Tito, ch'espose le sue querele in un'Adunanza del Popolo, e dimando d'effere affoluto dal fuo giuramento. Più generoso il Popolo, altrimenti ordinò. In grazia del figliuolo, fu vietato al Tribuno il profeguire maggiormente la fua azione contra del Padre ; e per ricompensare un atto di filiale rispetto ; il giovane Manlio fu nominato a riempiere una delle Cariche di Tribuno delle Legioni : impiego che da prima stava a disposizione de Generali, e di cui poscia il Popolo se ne rifervo l'elezione.

Guari non istette T. Manlio a distinguersi meritevole di un tanto onore con azioni di fingolare proDella Repubblica Romana. Lib. VIII. 169
dezze. Avendo i Galli Cil-Alpini riprefe l'armi per Ninva invendicare la loro fconfitta, furono ad accamparfi a vanione tre miglia da Roma, preffo un ponte del Teverorie fotto il Confolato di L. Sulpizio e di C. Licinio Stolone; quel medefimo che in tempo del fuo Tri-Roma 392. bunato, di concerto con Settio, e rafi impiegato a far-paffare la Dignital Confolare nell' Ordine de

Allo strepito della marcia di nemici si formidabili, si eleste ben presto un Dittatere . Fu egli-T.

Quinzio Penno, il qual nominò in Generale della
Cavalleria Serg. Cornesio, Maluginese. Sotto gli ordini di questi Comandanti , si avanzarono i Romanisini alla sponda del Teverone : Non aveavi che il
siume fra questi e-i nemici. Un Gallo di enorme
statura, e che più, che un uomo ordinario , sembrava un gigante , secchi avanti sul ponte, e dissidò
li più valoroso Romano . La mole straordinaria
del suo corpo atterriva i più interpisi. Il solo Mantimento
lio stimo di aver rintracciato un pericolo degno del di T.Manlio stimo di aver rintracciato un pericolo degno del di Combattere il Gallo.

y veder questo barbaro, chico son fortito da una famolisia fratale alla se al Ron Nazione, e cil cni Cono fis-

Plebei.

di combattere il Gallo. " Io fpero gli disse far avvere questo barbaro, chio son fortito da una same me della combattere il Gallo. " Io fpero gli disse avvere questo barbaro, chio son fortito da una same me di cambio di competenti della Nazione, e il cui Capo servere precipitare i Galli dall' alto del Campidoglio. Va. dissegli il Dittatore, e pales altrettamo corraggio per la gloria della tua Patria, quanto ne ai dimostrato per la disse al tuo Padre. Venuero presto alle ilib., ardir la destrezza, stramazzò morto il suo nemico, e strappogli dal collo una catuna d'oro, adattandola Flor. I... al suo, come un monumento della sua vittoria, di cui poscia ne su crede la sua posseria. Parve a' Gell. 1.9. Galli di augurio si pessimo per la continuazion del-la guerra il successo di questo combattimento da corpo a corpo, che di notte abbandonarono il loro campo, e secero una ritirata precipitosa.

Alcuni anni dopo si sparse sulle Terre de' Ro-

Storia delle Rivoluzioni

· Ann. di mani un nuovo esercito di Galli . L. Furio Camil-Roma'394. lo Consolo, figliuolo, o pronipote del Dittatore, Tit. Liv. marciò contra di essi; e M. Valerio ottenne lo steflib. 7. fo vantaggio che Manlio, fopra un altro Gallo da Gell. I.9. lui superato in un singolare abbattimento. Preten-Val. Max. desi che posatosi sul suo elmo un Corvo in tempo liby.c.a. del duello, questi contribussie col rostro, e coll'ugne Combatti alla morte del suo nemico; dal che nevenne a Vamento di lerio il foprannome di Gorvino, che fu pure eredita-M. Valerio rio ne' fuoi discendenti . Ma senza perderci in ciò e un Gal- che può effere di maravigliofo in tal avvenimento, lo.

basta l'osservare che in questa seconda guerra una battaglia generale fegul la particolare con fuccesso medesimo. Furono rotti i Galli ; e que' che poterono fottrarsi, si staccarono dal territorio di Roma, e più non vi rivennero, che dopo qualche tempol.

tica di Roma .

Non era quella la sola Nazione gelosa della posne e poli- fanza e delle conquiste de' Romani . Tutti quei piccoli Popoli , che fotto differenti nomi abitavano il Lazio e la Toscana, facevano loro una guerra quasi continua. Dichiararonsi di poi lore nemici i Sanniti; e i Romani non avrebbono mai foggiogati nè gli uni, nè gli altri, se non avessero avuta l'abilità di disseminare fra di essi la divisione. Ma per ritenere nel loro partito i popoli più confinanti, gli tenevano lufingati col titolo di Confederati del Popolo Romano; e quando si erano renduti padroni de' paesi più rimoti , inviluppavano questi Confederati medelimi nelle loro conquiste; ed allora, confervatofi loro il folo vano titolo c'erano trattati puramente come fuggetti. Non avrebbero eglino ofato di prender l'armi fenza il confentimento del Senato ; aveano l' obbligo di fomministrare la loro tangente di Truppe, per ajutare a' Romani a dilatare il loro imperio, e il loro dominio. Tal il era la condotta di quei fini politici : puossi ravvisare nel progresso dell'armi loro; il frutto d'un sistema di ambizione ottimamente connesso; ed è cosa aucora più

Della-Repubblica Romana Lib.VIII. 171 più fingolare, che que' perpetui difenfori della libertà, fossero esti medesimi gli oppressori del Diritto na-

turale, e i tiranni di tutta l'Italia.

Gli Ernici, che pel corfo di quasi un secolo erano viffuti fotto la lor dipendenza, intraprefero i primi di ritrarfene . Tutti , fin a' vecchi diedero mano degli Erall'armi per ricuperare la libertà . Si spedì contro nici. d'essi Genuzio, Consolo Plebeo: Fu egli il primo di quest' Ordine che comandasse gli, Eserciti . I Patrizi ed il Popolo, per differenti motivi, aspettavano con impazienza il fuccesso di questa guerra. Cadde lit. Genuzio in una imboscata, ov'ei resto ucciso, e la Oros. l. s. maggior parte delle sue Truppe su tagliata a pezzi. c. 5.

I Patrizi profittando dell' infortunio del Confolo Plebeo, coll' oggetto di mortificar i Tribuni, e fininuire il loro credito, rinfacciavano al Popolo che gli Dei aveyano alla fine vendicati altamente gli aufpizi profanati, e punito un uomo, che prevalendosi di una ingiusta Legge, avea osato appropriarsi gli Au-

fpizi, come avrebbe potuto farlo un Patrizio. Il Popolo e i fuoi Tribuni costernati e confusi , niente replicavano: fu forza in tal difgrazia aver ricorfo a un Dittatore. La Nobiltà fece eleggere Appio Claudio pronipote del Decemviro, quello che fra tutti i Patrizi era il più geloso del privilegio della fua nascita, e delle prerogative del suo Ordine. Mise in piedi immediate un nuovo esercito, e fi fece incontro a' nemici : dopo un fanguinoso ed ostinato constitto, riportò una gloriosa vittoria. Io non faccio menzione delle diverse piccole azioni seguite contra i Privernati, i Falischi, i Tarquini, e i Veliterni. Più che guerre, poteansi dire incursioni di questi Popoli sulle terre de' Romani . Se restastavan battutti, o chiedevano la pace, o rintanavansi nelle loro Città fenza più ardire di ricomparir in Campagna. Dopo questi, si secero vedere i Toscani a rappresentare ancor esti la loro scena. Ell'era, come dicemmo, una lega, e un Comune di dodici

Storia delle Rivoluzioni .

Popoli, o sia di dodici piccoli Stati , la cui possanza non lafciava di farsi temere, quando istavano unite le loro forze . Si stimo abbastanza importante quella guerra, per rimetterne la direzione a

Tit. Liv un Dittatore; e malgrado tutti gli sforzi del Sena-Diod. 1.6. to e de' Patrizi, resto eletto Marzio Rutilo, ancorche Ann di Plebeo, il qual nominò in Genetale della Cavalle-Roma 307, ria un altro pur della Plebe, chiamato 'C. Plauzio.'

Dittatore .. Il Sanato che non avea potto impedire questa ele-Přebeo. zione, niente ommise per attraversare il di lui armamento, e perche non fosse in istato di procacciar-

si gloria di forta. Il Popolo, per un motivo totalmente opposto, arrollossi a gara sotto le di lui Insegne. Videsi ben presto alla testa di un formidabile esercito; e come egli era Soldato, e Capitano, sconfisse i Toscani, taglio a pezzi le loro Truppe, fece ottomila prigionieri, e al fuo ritorno; con tutté le opposizioni del Senato, ottenne gli onori del Trionfo. Con tali modi, infensibilmente il Popolo s'intruse a ripartir co' Patrizi tutte le Dignità e tutti gli onori della Repubblica . Egli era di già in possesso dell' Edilità Curule ; non ostantecche gli Storici non denotino i nomi de' due Plebei che la Tit. Liv. confeguirono. Qualche tempo dopo, Filone altro uomo della Plebe, pervenne alla Pretura; e lo stello

Plebeo .

Cenfore Marzio, di cui teste abbiam parlato, si esaltò col ebeo. Anno di proprio coraggio, e colla propria virtà fin al Posto Ann. di Roma 402. di Cenfore. Dopo questo tempo, abbenche sempre sussistesse la distinzione fra i Patrizi, e i Plebei, decidevasi della nobiltà non tanto colla nascita, che con le Dignità Curuli : e nel progresso, vedremo de' Plebei rifguardati fra i primari, e fra i più nobili della Repubblica, non per altro, che per aver tratta l' origine da Antenati, che furono fregiati di

queste dignità Curuli medesime . contra i

I Romani, dopo aver trionfato de Sabini, de Sanniti . Ann. di Tofcani, de' Latini, degli Ernici , degli Equi, de' Roma 410. Volici, e di tutti que' piccoli Popoli confinanti,

Della Repubblica Romana. Lib.VIII. 173

rivolfero l'armi loro contra i Sanniti; Abitatori di quel Paele, che dicesi oggidì l'Abruzzo: Nazione guerriera e ferma, che a' Romani non cedeva nè in coraggio, ne in disciplina militare, e che a somiglianza di-Roma, aveva de' fuggetti, e de' confederati fegua-

ci della fua fortuna.

Fra due Potenze eguali , e confinanti , è inutile l'andar in traccia di altri motivi della guerra, fuor di quelli dell'emulazione, e di una reciproca gelofia. Perciò la cagione, o per meglio dire, il pretefto di questa, si su che avendo i Sanniti intrapreso di soggiogare i Sidicini, e que' di Capua, si opposero i Romani a' loro avanzamenti, perche tanto potenti non.

fi rendestero.

Cominciò la guerra co' Sidicini, piccolo Stato, di cui i Sanniti tentarono renderfene padroni . Ebbero quelli ricorso a' Capuani, che con più di ostentazione che di forze presero la lor difesa. Per dir . vero, possedevan questi un fertilissimo paese, e il commerzio andava tutto giorno, aumentando le loro opulenze. Ma le private ricchezze cagionavano appunto la debolezza dello Stato. Le Case erano Magnifiche, e la Città senza fortificazioni. Il lusfo regnava da tutte le parti : orgogliofo il Mercante per gli fuoi denai , fpacciava per coraggio la fua vanità, e spregiava que' nemici, che non erano ricchi al pari di lui.

Una tal presunzione, e l'imprudenza di non far conto delle forze nemiche, produffero la loro difgrazia . I Sanniti, che ravvifavano più di gloria, e maggior profit to a vincere i Capuani che i Sidicini, rivolfero contra d'essi l'armi loro . Ben presto si fu alle prese. In due gran battaglie surono sconsitti que' di Capua, e vi perdettero tutta la lor gioventu; e i vittoriofi che non potevano andar trattenuti da verun ostacolo, si accostarono a una Città, che non avea per tutta difesa che deboli muraglie, e spaventati Abitatori .

Stimolati dall' infortunio, si raccomandarono a Ro- libra

174 Storia delle Rivoluzioni -

Ambascia: ma i Magistrati. Spedirono una solenne Ambasciata de Ca- ta per chiedere consederazione e soccorso . Gl' Inpuani a viati rappresentarono al Senato tutti i motivi o di Roma gloria o d'interesse, che potevano impegnar la Repubblica ad affumere la lor difefa; l'estremità ov'eglino eran ridotti , e la possanza de loro nemici , che riguardevolmente farebbe, accresciuta coll'espugnazione di una Citta così ricca come Capua. Ella è tale, esti foggiunsero, la sgraziata prefente nostra costituzione, ch' e forza, o che incessantemente siamo aiutati da' nostri Amici, o che abbassiamo il collo alla violenza de nostri nemici . Se ci difendete , farete acquifto di Alleati, che eternamente un reputeranno come i Ristoratori del loro Stato , e come i secondi Fondatori

etta da Samiti.

Le stesse risessima aveale già fatte il Senato; ma perch'ei pretendeva, dal soccorso delle sue Legioni ritrame un avvantaggio più reale, che un vano tico, e sterili encomi, si rispose lovo semplicemente per bocca d'un Consolo: Che so stato presente del aloro sorvana meritava ben compassione: Che i Romani avvebbero desiderato poter recar loro un decoroso soccorso; ma che la Repubblica teneva l'impegno di un'antica consederazione co Sanniti; che non le permetteva stabilirne una nuova co loro nemici: Che non ostante, non lascerebbe il Senato di spedire de Deputati al Campo de Sanniti, perche si frapponesse in savore de Capuani, e proccurasse manegiare un trattato di pace a sopportevoli.

della nostra Città . Se ci lasciate in abbandono, Capua più non sussisse o per lo meno ella resta soggio-

condizioni.

Il Capo dell' Ambafciata, che ne avea il fegreto, ben comprefe, che conveniva avanzare più avvanzaggiofe propolizioni per determinare il Senato a prendere la protezione di Capua.

Magiftrati, i quali prima della fua partenza fi erano avveduti, che al più non aveano che a fare la feelte del loro, padroni; volendo piuttofto prenderne

Della Repubblica Romana . Lib.VIII. 175 di lontani , che sommettersi a lor vicini , aveano commesso a quest' Ambasciatore, che se non gli riuscisse l'ottenere per essi la qualità di Alleati di Roma , almeno gli rendesse di lei suggetti , purche non lasciasse cader Capua sotto la potesta de San- Capua 6 niti. Egli dunque rispose al Consolo ; giacche i Ca- da alla dipuani niente potevano confeguire da Roma in qua- vozione lità di Confederati, che per lo meno lufingavafi, che de Romail Senato non foffrirebbe, che i Sanniti dominaffero una Città e un Paese, ch' egli avea l'ordine di rassegnare al suo Imperio. "E con tal motivo, soggiun-, fe l' Ambasciatore, vi consecriamo in quest oggi, , e fottoponiamo alle vostre Leggi la Città di Capua le nostre terre, i nostri Tempi, le nostre persone: vi riconosciamo per nostri Sovrani, e vi protestiamo alla presenza degli Dei, e degli Uomini,

Condottali dal Senato la negoziazione al termine prefisso, accettò solennemente la donazione di Capua . E perch' ei sempre voleva ammantarsi colla giustizia, o almeno colle apparenze di questa virtù, spedì un' Ambasciata a' Sanniti per notificar loro il Trattato, e per pregarli nello stesso tempo, in grazia dell'antica loro alleanza, di ritirarne le loro Truppe da un Paese che apparteneva al Popolo Ro-

, di custodirvi una inviolabile fedeltà.

mano. Offesi i Sanniti che si presumesse arrestar loro il progresso dell'armi, e levar loro, per dir così, dalle mani la Città di Capua, esclamarono contra un trattato, ch'essi risguardavano, come una pura soperchieria. I loro Magistrati rigettarono con indignazione il progetto degli Ambasciatori Romani; ed uscendo dal lor Consiglio, diedero ordine in lor prefenza al proprio Generale, di mettere ogni, cofa a fuoco, e a fangue nel territorio di Capua. Quest' Ann. di era un dire apertamente il fatto suo ; perciò queste Roma 410. nuove ostilità furono seguite da una dichiarazione di guerra fralle due Nazioni ; e il Senato ne diede la

condot-

Importan- condottra a M. Valerio Corvino, ed A. Cornelio Coffo . Cominciò questa guerra l' anno 411. delguerra de la fondazione di Roma. Si efercito d'ambe le par-

ti con eguale animofità ; ed ancorche interrotta qualche volca da tregue, col medesimo furore poscia ri-Pirro la cominciava . I Galli Cifalpini , i Tofcani , i Tarantini , i Latini, e de' Greci pure , e degli Africani n'ebbero parte. Pino Re di Epiro, il maggior Capitano del suo secolo, passo il mare in favore de Tarantini ; e i Cartagineli che già avevano principiato a flabilirsi in Italia, e che ne affettavano il dominio, spedirono loro diversi soccorsi per attraversare le conquitte de Romani. Fu questo co me un incendio, che successivamente comunicossi a rutta l'Italia, e che non rimafe estinto che con rivoli di fangue. V'ebbe di gran battaglie, e con diverti avvenimenti . Ora vincitori , ora vinti i Ro. mani ; ma mai fazi di combattere , e indifferenti, per dir così, nella loro propria fconfitta, ripigliavano l'armi con un nuovo coraggio. Non fapevasi ne loro Eserciti che volesse dir suga. Determinavasi il Soldato, o a vincere, o a morire; e furonvi più Romani puniti per aver combattuto fenza aver l'ordine, che per aver ceduto il terreno e abbandonato il lor polto. Finalmente dopo una guerra quasi continua, che duro più di anni settanta, il coraggio de' Romani, un valor eroico comune agli Uffiziali, e a' Soldati, la loro pazienza nelle fatiche, la loro militar disciplina, ma soprattutto ·l' amore della loro Patria, gli rende trionfatori de loro nemici. Fu poco men che distrutta la Nazion de' Sanniti; si fcacciò Pirro dall'Italia; Taran-Camillo. Confolo, e Pronipote del Dittatore, nel dar

Taranto to fu prelo, e spianate le muraglie . E. L. Furio piclo. conto al Senato dell'estremità, alla quale egli avea ridotti i Latini , così diffe a' Senatori : Gli Dei vi han renduti sì formidabili, che in presente da Voi dipende, o che vi sia ancora il Lazio, o ch'egli affatto Non più non sussista.

Della Repubblica Romana . Lib.VIII. 177 Non accordarono i Romani la pace a' Popoli debellati, che a gravolissime condizioni. Il Senato, fecondo la fua ordinaria politica, finembrò loro una parte del lor territorio; ma troppo stirata una tale massima, ruind il Paese, e suscito pure dentro Ro- I Grandi ma sedizioni pericolose . I Grandi per una recipro- s'impaca collusione, usurparono una parte di quelle terre. dronisco. I loro dominj divennero infensibilmente piccoli Sta- no di tutti, che popolarono con quel numero infinito di fchiavi, che aveano fatti in una guerra si lunga; e gli originari lavoratori spogliati de' loro terreni, abbandonarono la Campagna, ove non potevano più suffiftere .

Il Popolo, e i fuoi Tribuni rinnovarono le loro querele contra un abuso quasi così antico, come lo stabilimento della Repubblica. Volcasi far riforgere la Regolazione di Licinio, e il Decreto che prescriveva, al più, a cinquecento tornature di terra il podere di qualunque Cittadino Romano; ma lo strepito dell'armi non faceva ascoltare le Leggi . Eravi pure in quel tempo un troppo eçcedente numero di Patrizi e di plebei trasgressori di questa Legge, perche si ardisse di sperare a convincerli ; e certamente farebbe riuscito vano il tentativo. Complici della medesima spezie di usurpazione, e tutti, o alla testa degli Eserciti, o nelle prime Magistrature della Repubblica, non vi era chi potesse sar contrasto al loro credito ; e le guerre che forvennero contra i Cartaginesi, non diedero opportunità per accudire a' domestici provvedimenti.

Sin quà noi vedemmo le Armi della Repubblica, che occupate nella Terra ferma dell'Italia . Confumarono i Romani quafi cinquecent' anni prima di aver potuto fommettere i Latini, i Toscani, i Sanniti, e i loro Alleati. Ma appena stabilirono il loro dominio in quelle vaste Provincie, che dal Rubicone si stendono fin all' estremità dell' Italia, che si accinsero a passar il mare. Il soccorso sommininistrato da'

Tom. II.

178 Storia delle Rivoluzioni

1 Romani Cartaginefi a' Tarentini ne fu il pretefto, e la conpaffano il quista della Sicilia il vero fuggetto. Attacaronsi
Mare. I una contra l'altra, Roma e Cartagine: e il Confine, e la gelosia di queste due gran Repubbliche secero infurgere una sanguinosa guerra, di cui la Sicilia fu il principale Teatro. Ripassò esse da guerra di
poi nell' Africa, donde si dilatò nelle Spagne e in
Italia. Non riferiremo che sommariamente i successi,
per non troppo appartarci dal primario argomento

Origine di Cartagine, di quest' Opera .

Cartagine Colonia de' Fenizi, si sabbricò sulle coste dell'Affrica presso il sito, over trovasi al presente la Città di Tunisi, cento trentafette anni in circa prima della Fondazione di Roma. La Libia riconosceva il di lei Imperio. Manteneva in ogni tempo poderose Flotte, che rendevanla padrona del Mare, e del commerzio, e che aveano disteso il suo dominio sin sulle coste delle Spagne, e nell'Isole di Sicilia, di Corstea, e di Sardegna.

Roma e Carragine compara.

Erano Mercatanti tutti i suoi Cittadini: un incefante traffico avea acquistate opulenze si immense, ch'essi dispregiavano la professione dell' Armi. Se horo sopravveniva qualche guerra, compravano le Truppe, e sovente stipendiavano sin a' lor Generali. Questa Mercatante Repubblica pensava nel suo orquinvenire oeni cosa.

Roma spel contrario, nodriva nel suo seno una matavigilosa Milizia. Tutti i suoi Cittadini erano Solati; non vi avea chi soste sene dall'andar alla guerra. Il Pedone aveva l'obbligo vent'anni di servigio; e il Cavaliere di dicci prima che ottener il congedo; e pochi pare lo ricercavano. Quand' era popo marciare in campagna, vedevansi i Veterani presentarsi collo stesso di servore che la gioventù; e sutti volevano o vincere, oppur morire.

Era tale la costituzione di quelle due Repubbliche, quand elleno vennero alle mani. L'una era potente per le sue Legioni, e per gli suoi Eserciti; e l'al-

tra

Della Repubblica Romana. Lib.VIII. 179 tra non era- men formidabile per le sue Flotte, e per le sue Armate : I Romani rinchiusi nel continente dell'Italia, non aveano alcuna sperienza nella Mari-Appio Claudio Confolo, figliuolo del Dittatore Polib. I. r. di cui parlammo, e fratello di Appio Claudio il cie- Zonaras I. co, fu il primo che col mezzo di alcune zatte fece Appio pafpassar delle Truppe in Sicilia ; dal che gli venne im- fail primo posto il soprannome di Cauden , avendo inventata il mare. l'Aste di legar insieme delle tavole per formarne de' bastimenti da trasporto. Queste zatte divennero ben presto. Vascelli e Galere presto una Nazione attenta, ed ingegnofa, che la fatica non la rendeva men follecita; che profittava di qualunque cofa; e che dagli stessi suoi nemici apprese la maniera di vincerli. Una Galea Cartaginese sospinta dalla tempetta fulle coste d'Italia, servi di modello a' Romani per fabbricarne di somiglianti. Vi si travagliò con tanto vigore, che in due mesi di tempo Duillio mife in mare una Flotta , che disfece quella de Senect. Cartaginesi. L'allegrezza che provocò Roma per Val. Max. questa prima Naval Vittoria, cagion), che per con- 1.3. cap.6. servarne la memoria, se ne perpetuasse, per così dire, Polyb, Florus 1.2. il Trionfo; e Duillio, di consenso del Senato, tutte le volte che ritornava di cena da' fuoi Amici, Roma 493. si fece ricondurre per tutto. il resto di sua vita, a Duilliorilume di torcie, e a fuono di flauti. porta una

prima vir-Non ci fermeremo noi su i progressi di questa toria, ful guerra, che non fono del nostro argomento, ne sul- mare. le battaglie, nè su gli assedi che si secero in Sicila. Basta di sapere, che i Romani, dopo aver espugnato Punica. Agrigento, e le principali Città di quell'Ifola; presa Aleria Capitale dell' Isola di Corsica, ed Olbia nel-

la Sardegna, portarono la guerra, e il terrore delle lor Armi fin alle porte di Cartagine.

L. Manlio e Q. Cedizio Confoli furono incaricati An. di Rodi questa spedizione. Ma essendo morto Cedizio in ma 479. tempo del suo Consolato, sugli sostituito M. Attilio di Manlio Regolo Consolar personaggio, gran Capitano, auste- e di Atti-M 2 TO

Ann. di

Prima

guerra

Storia delle Rivoluzioni

lio Regolo so ne' fuoi costumi, severo a se medesimo, come agli fovra Car- altri, e che tuttavia confervava la temperanza e il taging .

difinteresse de' primi Romani.

Si misero alla vela questi due Generali con un Armata di trecento quaranta Vascelli, e montata di cento quaranta mila uomini di disbarco . I Cartaginesi ne opposero loro un'altra, del pari numerosa, ma composta di bast menti più leggieri, e di migliore veleggiamento. Molto però vi voleva che il Soldaro Cartagenese uguagliasse il Romano in valore . Fu lungo ed offinato il combattimento, e la forte più e più volte passò e ripassò dall'una all'altra parte. Finche, per ispiegarmi così, si batterono i Vascelli piuttotto che gli uomini, furono superiori i Cartaginesi per la loro industria e per la loro sperienza: ma i Romani co loro bastimenti di massiccia costruttura, pesanti e rozzi, avendo abbordati que' de' nemici , fi diede principio a menar le mani a piede fermo, e come si fosse in terra. Allora il valor de' Romani che combattevano su gli occhi de' loro Confoli, la vinse sugli stranieri, e sulle truppe ausiliarie; gente che non fanno la guerra, che come farebbono d'un mestiere; cioè solamente per vivere, fenza amore per la gloria, e fenza zelo pel partito Polyb. a cui fervono. Si disperdette colla fuga la Flotta

naras, Eutropius. Orofius . Florus .

lib.1. Zo di Carragine; resto libero il passaggio a' Romani, i quali sharcati folle coste dell'Africa , espuenarono di affalto la Città di Clupea ; e devallando poscia il nemico paefe, ne levarono venti mila schiavi.

I Confoli spedirono a Roma la notizia della vittor a, e chiefero nuove comm fioni. Fece loro intendere il Senato, ch' ei defiderava che Manlio riconducesse in Italia una parte dell'Armata, di cui si poteva aver bifogno per confervare le conquifte della Scilia; e che Regolo se ne restasse in Africa per difinteresse continuarvi la guerra. Spirato il tempo del suo Condi Regolo, folato, gli venne confermato l'impiego medefimo Val. Max. col titolo di Proconfolo. Ma poco tempo dopo,

1.4. cap.4.

Della Repubblica Romana, Lib.VIII. 181

chiefe un Successore e la sua licenza; avuto l'avviso che il Castaldo, il qual coltivava sette tornature di terra, nel che confifteva tutta la ricchezza di questo Generale, fosse morto, e che il suo servitore avesse rubati tutti gli ordigni necessari all'Agricoltura . Regolo rimostrò al Senato colle sue lettere, che sua moglie e i suoi figliuoli correvan risico di morire di fame, se colla sua presenza, e col suo lavoro ei non rittabiliffe egli medefimo i fuoi domettici affari . Per non interrompere il corso delle vittorie di Regolo, adinò il Senato che si somministrassero gli alimenti alla di lui famiglia; che a spese pubbliche fosse coltivata la di sui terra; e si comprassero nuovi strumenti bisognosi per la coltura : Scarsa ricompenfa, fe si riflette al suo prezzo; ma tanto più gloriofa alla memoria di quelto virtuolo Romano, che tutti que' pomposi titoli, co' quali tutto giorno veggiamo illustrate le terre di quegli uomini de' nostri tempi, che si sono arricchiti co' soli assassini, e i cui nomi non faranno forse noti alla posterità, che per le fole sciagure, che la loro avarizia ha cagionate ne' paesi, ov' eglino hanno esercitata la guerra.

Manlio ricondusse sulle spiaggie d'Italia una parte dell'Armata carica di bottino, e di ventifettemila prigioni. Regolo, dal fuo canto, feguendo gli ordini del Senato, tirò avanti le sue conquiste, Vollero sconfigue farvi contrasto i Cartaginesi : si venne a una batta- i Cartagiglia, in cui furono sconsitti, e vi perdettero il miglior nerbo delle loro Truppe . Questa nuova vittoria finì di mettere in iscompiglio tutto il Paese : renderosi a' Romani più di otranta Piazze. I Numidi , antichi sudditi de' Cartaginesi , si misero in commozione nello stesso tempo, e devastarono la Campagna : e i paesani , che suggivano da tutte le parti, si ricovrarono in Cartagine; ove pel loro numero, e per la loro miferia, produffero ben presto la

carettia, e de' morbi contagiosi.

I Carraginesi che mancavano di Capi e di Gene- Carragine M 13 rali

domanda

foccorfo a Lacedemone.

a rali di tant'abilità per tener fronte a Regolo, spedirono sino a Lacedemone ad ossiri il comando delle loro Truppe a Santippo, celebre Capitano nel suo Paese è in tutta la Crecia; è nel tempo stesso in viarono i Primari del loro Senato per domandare la

Cartagine investita, domanda la pace,

viarono i Primari del loro Senato per domandare la pace al Comandante Romano. Avrebbe questi ben voluto riportare a Roma la gloria del termine di quella guerra, e perciò non ricusò l'entrar nel trattato. Ma ficcome ei teneva invellita Cartagine con diversi Corpi di Milizie, che ne occupavano le vicinanze, e che non aveavi Efercito di fortagin piedi. che potesse costrigner lo a levarne il blocco, pretese impor la Legge, e domando che i Cartaginesi gli rimettessero in suo potere le restanti Piazze della Sicilia e della Sardegna; che restituissero gratuitamente alla Republica i prigioni, ch'essi aveano nelle loro mani; e che pagassero, oltra il riscatto di que' del loro partito, le spese della guerra, e un annuale tributo. Regolo pretendeva di più; che i Cartoginesi, senza la participazione del Senato Romano, non potessero imprendere alcuna guerra, ne alcuna alleanza; che non avessero che un solo Vafcello di alto bordo; e che dietro gli ordini che ricevessero di Roma, fossero obbligati a somministrare cinquanta Galere armate in guerra, per fervire, que el' interesse della Repubblica lo ricercassero.

I Deputați di Cartagine rimostrarono al General Redonani la severita di tali condizioni. Ma Regolo che si riputava l'arbitro del passe, bruscamente rispose loro, che sra i nemici, era forza o vincere, o riccuere la Legge dal Vincitore. Separossi la Conferenza senza nulla conchiudersi; e i Magistrati Cartaginessi sidenti de si volesse si esta si da concisioni da ridurgli a uno stato pôco diverso dalla chiavità, secero prender l'armi a tutti i loro abitanti. Arrivò nello stesso senza santippo il Lacedemone; si mise alla loro testa, e avendo raccolto ciò che

Regolo iconfitto e preso .

restava loro di Truppe, usci in Campagna aperta,

Della Repubblica Romana. Lib.VIII. e presentò la battaglia a' Romani . Egli occupò , per accamparsi, una pianura assai propria a far combattere i suoi Elefanti , e più adattata alla Cavalleria, nella quale a' Romani era fuperiore. Regolo, per la ragione medefima, e come più forte d'Infanteria, doveva rintracciar le montagne, e l'eminenze : ma i suoi Soldati dispregiando il Generale Greco, e una Milizia ch' eglino tante volte aveano fuperata, con gran gridi richiefero di combattere . Non Andi Rapotè Regolo loro resistere ; diedesi la battaglia nella pianura; vi fu sconfitto, e i suoi pedoni non ebbero forza di tener faccia alla Cavalleria nemica . I Romani vi lasciarono sul Campo più di trenta mila uomini tanto di loro Nazione, che di Confederati, e e il Generale medelimo vi rimase prigione . Trattaronlo i Cartaginesi con molta barbarie, e piuttosto da criminoso, che da schiavo di guerra. Restò oppresso da catene, e su seppellito in un oscuro carcere pel corfo di quali quattro anni. Sarebbevi parimenti perito; ma perdutesi da' Cartaginesi in quel frattempo delle considerabili battaglie per mare e per terra, estraffero Regolo dalla sua prigione per mandarlo a Roma a trattar la pace, o, per lo meno, il cambio delli schiavi . I Magistrati , prima che farlo imbarcare, si fecero impegnare la fua parola, che non potendo veruna cosa ortenere da' Romani . ritornerebbe a Cartagine a ripigliare le sue catene . e se gli sece pur intendere, che la sua vita dipendeva dal successo della sua Negoziazione :

L'ostacolo di stabilirsi la pace', o almeno la permuta de' prigionieri non provenne dal Senato. Ben istimava quel Consesso, degno della libertà e della conservazione di un Cittadino, come Regolo, qualnique costo. Ma la più forte opposizione al conchiudersi del Trattato, riscontravasi in quel medesimo the ne aveva il maneggio. Al suo arrivo in Roma, fece conoscere all'Assemblea, che con un poco di costanza, e colla continuazion della guerra, si verreb-

M 4

184 Storia delle Rivoluzioni

be a capo di fommettere i Cartaginefi. Che in riguardo al cambiarfi de prigioni, tutto l'avvantaggio farebbe dal canto de nemici, giacch effi avevano a Roma i loro primari Uffiziali, e i loro migliori Soldati; quando per lo contrario, non ifitavano nelle mani de Cartaginefi che poco Romani o molti attempati, o codardi, da cui non aveafi a fperare il menomo fervicio. Fitulmente, con tanta forza parlo

Zonaras. menomo fereigio. Finalmente, con tanta forza parlò App. Alex. il generofo Regolo contra gl'interefli fuoi propri , in Lybic. Gell.lib.o. he fece rifolvere la continuazion della guerra. E e. fenza voler entrar in fua Cafa, nè vedere la fua L Flor. moglie e i fuoi figliuoli, temendo di reflar intenerito dalle loro lagrime, fe ne ritornò a Cartagine per viris illo difimpegnare la fua parola, e vi perì ne' più crude-

us. li supplizj.

An. di Rona e dall'altra parte . Furono diversi gli avvenima 504.

Alla fine, due Navali consistiti guadanci da' Romani ; l' uno sotto il comando di M. Fabie

Andi Rozio Catulo, sforzarono i Cartagineli ad implorare un ma 511.
Prima para la la ra volta la pace. Roma for l'accordò: ma Roprima para l'esta inflessibile, e qualche volta pure, troppo es accordata a Cartagine.

a pefantissime condizioni. Ella ottenne da Cartagine, che rimetterebbe a' Romani la Piazza ed il

Porto Lilibeo nella Sicilia; che abbandonerebbe interamente quell' Ifola; che refittuirebbe i difertori e i fuggitivi; che pagherebbe contanti mille talenti per la fpefa della guerra, e due mila e dugento in dieci Tit. Liv. anni a titolo di tributo. Eftenuati i Cartaginefi fo-

feriffero ad ogni cosa, e resto conchiuso il Trattato sotto Q. Lutzio ed A. Manlio Consoli, l'anno 512. della sondazione di Roma.

della fondazione di Roma.

Seronda Ma fu ella non una pace, bensì una tregua. Non guerra ha l'avevano ricercata i Cartaginefi, come i più deboli, che ner guadagnar temno di riflabilire le loro forze. App. Alex. Appena fi videro in iftato di fostenere una nuova guerra

Della Repubblica Romana, Lib.VIII. guerra, che un'altra volta si armarono con furore. Andi Ro-L'affedio ch'essi misero a Sagunto, Città di Spagna ma 535. confederata de' Romani, ne fu il pretesto, ed Anni- fuo caratbale il vero Autore. Egli nacque Soldato; e l'efer- tere, cizio inceffante dell' armi lo formò un gran Capitano. Fu in questa guerra, ch'ei fece risplendere que' superiori talenti che gli diedero tanto vantaggio su i generali Romani : sempre aggiustato ne suoi progetti; nelle fue mire perspicacissimo; di un genio maraviglioso per distribuire a tempo l'esecuzione de' fuoi difegni ; tutto artifizio per operare fenza scoprissi; immenso negli espedienti; così abile a tirarsi dal pericolo che di gettarvi gli altri : del resto, fenza fede, fenza religione, fenza umanità; ma tuttavia espertissimo ad ammantarsi colle apparenze di queste virtà, per quanto fosse convenevole a' suoi vantaggi.

Era tale il famoso Annibale, quand'ei formò il Annibale più ardito progetto, che giammai alcun Capitano paffa in avrebbe osato di concepire, e che fu giustificato dal folo avvenimento. Dal fondo della Spagna ei determinò portare la guerra in Italia, ed attaccare i Romani fin nel centro del loro dominio, senz'avervi Piazze di forta, nè Magazzini, nè foccorsi accertati, nè speranza di ritirata. Ei traversa le Spagne e le Gallie, paffa l'Alpi, e va ad accamparsi tutto fiero sulle sponde del Ticino. Qui su , ove diedesi la prima battaglia: Restarono disfatti i Romani; ed il Andi Ro-Confolo P. Cornelio Scipione lor Generale farebbe ca- ma 535; duto nelle mani degl' inimici, se Publio Scipione suo del Ticio figliuolo non fosse accorso in suo ajuto. Questo gio- no. vane, di età non più che di anni dieciassette, scorgendo suo Padre circondato da un grosso di nemici, penetrò egli folo fino a lui, sbaragliò a colpi di fpada chi lo teneva impegnato, e liberollo ful punto steffo dall'effer preso o dall'effer ucciso.

Non essendo di mio argomento la specificazione di questa guerra, mi contenterò di offervare, che i

An.di Roma 536. An. di Roma 536.

Battaglie Romani, fotto il comando e il Consolato di Tiberio di Trebia, Sempronio Collega di Scipione, perdettero una femeno e di conda battaglia vicino alla Trebia. Fu ancora maggiore la perdita che fece Flaminio vicino al Lago Trasimeno; e la sconsitta di Canne poco men che costo l'eccidio intero di Roma . Vi perirono cinquanta mila uomini della Republica; e il Vincitore spedì a Cartagine due stadi di anelli d'oro, in contraffegno del numero incredibile di Cavalieri Romani che vi erano stati uccisi . Quel giorno , per dir così , era l'ultimo de' Romani , se Annibale avesse faputo altrettanto profittare della vittoria , quanto avea faputo vincere. Se si fosse solamente presentato alle porte della Città, ella farebbe stata fua conquista, senza ne pur violentarla: era generale la costernazione dentro Roma che fuori. Ma Annibale, a cui uno de' fuoi Uffiziali avea promesso d'imbandire la cena nel Campidoglio , si lasciò rapire dalle delizie di Capua. Col pretesto di far riposar le sue Truppe, fi fermò nella Campania dopo la vittoria : e come se avesse temuto di dar fine troppo presto alla guerra; oppure come fe avesse operato di concerto co' Romani , lasciò loro il tempo da riaversi dal loro scompiglio. Una leggiera ritardazione cagiono il loro primo riforgimento. Il giovane Scipione seppe prevalersene del vantaggio ; e colui che avea falvata la vita a suo Padre nella battaglia del Ticino, salvò pure tuata l'Italia dopo la battaglia di Canne .

Scipione falva l'Italia .

Egli non era allora più che Tribuno in una Legione ; e la sera dopo il conflitto, si era ritirato, come alpri molti Uffiziali, in una vicina Città, che mantenevali ancora in fede forto i Romani . Intefe Scipione, che questi Usfiziali, i quali erano delle principali famiglie di Roma e la fola speranza della Repubblica, effendosi assembiati in casa di un certo Metello, e disperando della falvezza dello Stato, formassero il dileguo d'imbarcarsi nel primo Porto,

Detta Repubblica Romana. L.o. -... 187 e di abbandonare l'Italia. Una sì indegna macchinazione eccitò tutto il fuo sdegno. Determinò di opporvisi a costo pure della propria vita; e rivolgendosi ad altri Uffiziali che stavano con esso lui , così lor diffe : ,, chi tiene a cuore la falvezza di " Roma, mi segua. Egli esce, va a diritturà alla Cafa di quell'Adunanza ; vi entra ; e danno mano alla spada: " lo giuro, grido, che non abbandonen rò giammail la Repubblica, e che non foffrirò che alcuno de' nostri Cittadini l'abbandoni : e indirizzandosi poscia al padrone della Casa stessa, sogogiunse : " E' forza che tu, e ratti coloro che qui " si trovano, facciate i giuramenti medesimi, o che tutti vi ammazzero. Tali minaccie; il suoco e la collera che gli fcintillava negli occhi; il suo zelo per la Patria; il fuo coraggio; la fua intrepidezza, tutto questo gli obbligo a giurare ful fatto stesso. La vergogna medesima di essere stati sorpresi in pa fimile progetto, ravvivò il loro antico valore; fi diedero una reciproca fede, e promifero di piuttosto seppellirsi sotto le ruine di Roma, che di lasciarla. Sul mattino ciascuno quà e là disparve. Gli uni si rimifero in Città alla fua difeia in cafo di attacco, ed altri s'impiegarono a raccogliere i fuggitivi , o far nuove leve alla Campagna . Gli Abitanti di Roma, che ad ogni momento credevano veder Annibale alle loro porte, prefero qualche respiro. Il Senato si rafficarò; il basso Popolo ripigliò cuore; ed ancorche più non vi fossero ne uomini, ne danajo, tutto si rinvenne in quell'amore per la Patria che formava il vero carattere d'un Romano, Chi efibiva liberalmente i propri fuoi schiavi per farne tanti soldati ; e chi a gara recava il suo oro e il suo argento. Dalle volte stesse de' Tempi si staccarono delle vecchie armi statevi appele come trofei, e si armò " con esse, in parte, quella nuova Milizia.

Ricominciò la guerra con nuovo vigore . Il Se- Q. Fabio nato ne diede la condotta a Q. Fabio Maffimo, che il tempofchi- reggiatore.

schivando di combattere, trovò il segreto di superare Annibale. Questo Generale Cartaginese avea bifogno, per dir così, di continui successi per potersi foltenere in un paele tanto lontano dal fuo , e ove trovavali fenza denari, fenza viveri, e fenza ritrarre verun soccorso dall'Affrica., Tutta la sua confidenza stava appoggiata full'immenso affetto de' suoi Soldati che lo adoravano. Non si può abbastanza stupir-&, che in un' Esercito compolto di Avventurieri . Numidi , Spagnuoli , Galli , e Liguri , che sovente mancavano di pane , la fola prefenza di Annibale fosse valevole a tener fossocata per fino a qualunque menoma mormorazione; e che tutti, fenza nè pur intendersi ne' loro linguaggi , s'interessassero di comun concerto a far riuscire i disegni del lor Generale.

Ma per quanta abilità ch'ei possedesse, gli su sorza cedere alla direzione e alla fortuna de Romani.
Riacquistarono eglino sovra lui quella superiorità che avevano smarrita nelle prime battaglie, e ben allorar. riconobbe Annibale, che nel meliter della guerra vi sono de' momenti gi preziosi e sì decisivi che non Scipione si rivengono mai più. È il giovane Scipione, creato:
Tafricano, già Generale, rendello ammaestrato con una dura

esperienza, ch' ei poteva esser vinto.

An. di Roma 541. Tit. Liv. Dec. 3. lib. 5.

Corn. Scipione, suo Padre, Gno suo Zio, erano pertit in l'Ingana, ove comandavano le Legioni della Repubblica. Per la morte di questi due frarelli, si sarebbe interamente perduta la Spagna per gli Romani, se un semple Cavaliere chiamato L. Morzio non avesse raccotti i suggiaschi, e sconstro l'uno de' due Admubali, che in quelle Provincie comandava l'Efercito de' Cartaginess. Con tutto cò, n'uno ia Roma ardiva pretendere la direzion della guerra in un Paese, ove el ministi trovavanssi ancora 3 supernamento.

Tir. Liv. un Paese, ove gl'inimici trovavansi ancora si sineriori. Presentossi il giovane Scipione abbenche appena di ventiquatri'anni di età, e credette che ad altri non toccasse, che a lui, il vendicare la morte di

na

Della Repubblica Romana. Lib VIII. fuo Padre, e di fuo Zio. Vi fu spedito con carat- An di Rotere di Proconsolo; batte in molti incontri i Generali ma 542. tiemici; e dopo cinque anni del fuo arrivo, non resto

ne pure un folo Cartaginese in Ispagna.

Di la passò nell'Africa poco men che a dispetto Scipione del Senato; e perche sembrava temeraria la sua intra- passa in presa, la Repubblica non volle da principio somministrargli ne danajo, ne Truppe . La sua fama, il . fuo valore, e la fua affabilità lo provvidero di Sol-dati : ognuno correva a gara ad arrollarsi sotto un sì gran Capitano : ebbe ben presto in piedi un riguardevole Efercito. Egli era un altro Annibale ; ne possedeva tutte le di lui virtù, ma scompagnate da' di lui diferti. Approdò fulle spiaggie dell'Africa in tempo che i Cartaginesi continuavano la guerra in Italia:

Impegnò fubito negl'interessi della Repubblica i Re Siface e Massinissa. Il primo cangiò poscia di An. di Ropartito; fu rotto in un fanguinoso conflitto con ma ssi. Asdrubale General di Cartagine, ed ebbe la disdetta

di cader nelle mani di Lelio il Saggio : Cicerone chia- Cie. Offic. ma con tal nome quest' Ustiziale, il quale era l'in- 2. in Orat. timo Amico, ed uno de' Luogotenenti di Scipione . pro Archia

Io trascorrero il minuto racconto di questa guerra. con rena. Dopo di avere Scipione riportata una feconda vitto- Annibale ria su' Cartaginesi, temettero pur essi di vederselo richiamafotto le loro muraglie. Fu richiamato Annibale al to. foccorfo della fua Patria, e ripassò nell'Africa l'anno festo decimo di questa guerra. Si mise immediatamente ful tavoliero la pace, e v'ebbe pure una conferenza fra Scipione ed Annibale; ma non potutifi convenire, ben si vide che la sola spada doveva decidere le pretenfioni delle due Repubbliche.

Si venne ben presto alle mani : seguì la battaglia Scipione presso di Zama . Trattavasi dell'Imperio e della batte An-Libertà : L'uno e l'altro Generale fecero poinpa in nibale. quell' incontro dello sforzo della propria fperienza; solle per coglier vantaggio dalla disposizione de' siti;

Della Repubblica Romana . Lib. VIII. 201 là dal monte Tauro . I Liguri , e gl' Infubri furo- . no vinti. La Macedonia, e l' Illiria, dopo molte guerre, che non fono del mio argomento, furono cangiate in Provincie ; ed i Greci fotto colore di fottrarsi alla suggezione degli Achei, caddero sotto il dominio de' Romani, che in minore spazio di unfecolo dilatarono le loro conquiste nelle tre parti del nostro Continente . L' intera Italia , tutte le Spagne, l'Illiria, fino al Danubio, l'Affrica, la Grecia, la Tracia, la Macedonia, la Siria, tutti i Regni dell' Asia minore formavano quel vasto Imperio; e fino a' Popoli più barbari pervenne lo spavento delle sue

armi, e il rispetto della sua possanza. Il lusso dell'Oriente passò a Roma colle spoglie guenze di quelle vaste Provincie . Per tenerlo nodrito, delle confi cominciò a brogliare le Cariche della Repub-quifte. blica, il cui profitto aumentava colla Signoria. Insieme colla fortuna cangiarono i costumi de' suoi Cittadini ; e fembra che in presente compaja sulla fcena una diversa Nazione. Per dir vero vi si troverà più di scienza nel mestier della guerra; Geperali di maggiore sperienza, ed invincibili Eserciti; e tutto ciò condotto da una coltante, ed avveduta politica, e che mai dovea smentirsi: ma si troverà altres) men di equità ne' Configli. Il piacer di vincere, e di dominare corruppe ben presto quell'esatta probità sì altamente pregiata da' loro nemici medefimi . L' orgoglio occupò il posto della giustizia nelle loro intraprese : succedettero all'interesse del pubblico vantaggio l'interesse privato, e una fordida avarizia : l'amor della Patria si rivolse a parzialità per capi di partito. In somma , la vittoria , la pace , e l' abbondanza defolarono quella fcambievole concordia de' Grandi, e del Popolo, ch'erafi confervata coll'esercizio delle Guerre Puniche: e i due Gracchi in rinnovando propolizioni apparentemente giuste, ma poco convenevoli allo Stato presente della Repubblica, accesero

le prime scintille delle Guerre civili, di cui impe-

discono il discorrere.

Sedizioni de' Graeehi.

Tiberio Gracco, e Cajo Gracco erano figliuoli di Tiberio Sempronio Gracco, Confolar perfonaggio, gran Capitano, e chera stato onorato di due Trionfi, ma che rendevasi ancora più illustre per l'eccellenza de' suoi costumi, e per un perfetto disinteresfe; viritì che cominciavano a distinguersi per non estere più si comuni fra i Romani. La famiglia Sempronia, ancorche Plebra, era delle più Iriguardevoli nella Repubblica, dopo che il Popolo particia pava, del pari colla Nobiltà, alle prime Dignità dello Stato.

La Madre de' Graechi nominata Comelia, era figliuola del Grande Scipione. Tiberio il primogenito aveva in ilpola la figliuola di Appio Claudio Principe del Senato; Cajo quella di Pubblio Crallo; e la loro Sorella Semproma era flata mariata al giovane Scipione, figliuolo di Paolo Emilio: Coficche quelli due Fratelli, per motivo di diverfi parentaggi erano uniti alle primarie famiglie della Repubblica.

Tiberio Gracco. Tali avvantaggi erano fostenuti nella persona di Tiberio, da un'aria di Nobiltà, da una fisonomia preveniente, e da tutte quelle grazie della natura, che servono al merito come di raccomandazione.

Vell. Pa. Nello ftesso tempo egli avea acquistate, dice: un antecc. liba.a tico Auore, trutte quelle virtu che si possono prefumere da una eccellente educazione; gran faviez-fa, gran moderazione; gran frugalità, e un gran disinteresse. Oltracciò, era ornato il suo spirito delle più rare conoscenze; e nell'anno trigosimo di sua età, aveva il grido di primo Oratore del suo secolo. Era puro il suo stile; scelti i suoi termini semplici le sue espressioni; ma sempre nobili, e così

infinuanti, che guadagnavano i voti di tutti i fuoi afcoltatori. Pubblicavano i fuoi nemici, che fotto maniere si affabili ei teneffe nafcofta una fmifurata ambizione;

m

modio implacabile contra il Senato, e uno selo ecceffivo per gl'interessi del Porolo, di cui ne formasse il motivo, o il pretesso di tutti i suoi

imprendimenti .

Un tal attacco al vantaggio della Plebe, e forfe Ann di la vanità di fegnalarsi, gli fecero ripigliare il difegno Roma 621. della partigion delle Terre : antica pretensione, che Cagioni i Grandi di Roma riputayano estinta colla dimenti- di sua concanza, e colla prescrizione; e ch'egli imprese di dotta. far riforgere, ancorche ne prevedesse tutta la risistenza dalla parte del Senato, e da quella pure de' più ricchi del Popolo. Pretendesi che il progetto gli venisse inspirato da Cornelia sua Madre, donna bramosa di gloria; e che per fomentare l'ambizione di fuo figliuolo, gli avesse fatta come una spezie di rinfacciamento, perch' ella si chiamasse in Roma la Suocera di Scipione, e non la Madre de' Gracchi. Infinuavagli inceffantemente ch'era ormai tempo ch' ei si facesse conoscere da se medesimo : che per dir vero Scipione fuo cognato occupava il primo posto fra i Capitani e i Generali della Repubblica; ma ch'ei poteva con mezzi diversi, e con leggi vantaggiofe al Popolo, guadagnarsi un gran nome : che non restavagli pure, che questo espediente per uguagliarsi in qualche modo al vincitor di Cartagine; e che invitando il Popolo al ripartimento delle pubbliche Terre, non renderebbesi meno celebre di suo Cognato nelle conquiste.

Ma C. Gracco in una storia citata da Plutarco, lasciò feritto, che suo fratello formò egli folo il difegno; e che un viaggio da lui fatto in Italia prima del suo Tribunato, gliene avea prodotto il pensiere. Riferisce questo Storico; che Tiberio, avea con istupore offervato che le Campagne riempinte per l'addietro di ricchi Abitatori, e che somministravano un utile Militata alla Repubblica, non più popolate che da schiavi esenti per la lor condizione dall'andar alla guerra; Che un cangiamento sì no Tom. Il

eèvole agl' interessi della sua Patria, gli aveva inspirato il progetto di rimettere in vigore la Legge. Lienia, e di sollectare il basso Popolo alla divissione di quelle Terre, coll'oggetto di recargli sollevamene, e di proccurargli i mezzi di allevar i figliuoli che potessero i morivi, fossa ambizione, o zelo del ben pubblico; pervenne appena Tiberio alla carica Tribunizia, che diedes la conoscere voglioso di ar risorgere la Legge Licinia. Ma non la propose che con tutte quelle circospezioni, che non potevano innaspirie gli usurpatori.

Noi vedemmo che con questa Legge era vietato.

Opposizioni ch'ei riscontra.

a qualunque Cittadino Romano il possedere più di cinquecento tornature di quelle Terre, sotto pena di affi dieci mila. Poteva pure, secondo il rigor della Legge, costrignere i Trasgressori, a rimettere a prositto del Tesoro pubblico il prodotto delle Terre, che avessero ceceduta la quantità prescritta. Tiberio, il qual pensava di ottener mosto, se gli risufessis rimproprie la Legge, proposse un indulto gefessis rimproprie la Legge, proposse un indulto ge-

nerale di tutto il passato.

Ma i Grandi di Roma, e i Ricchi', che in quel tempo riputavansi superiori alle Leggi rigettarono con dispregio un tale mitigamento d'una Legge ch'ess pretendevano di già prescritta. La maggior parte trattò in piena Assemblea il Tribuno di sedizioso, e di perturbatore della pubblica tranquillità. Tiberio, fenz' appartarsi dal suo carattere, dimandava loro con moderazione, fe la condizion degli Abitanti della Campagna, che più non aveano terre in proprietà, e nè pure di quelle degli altri per coltivare, non eccitatfe la loro compassione ? Se niente più si trovassero compunei della miseria de' loro propri Concittadini, a' quali di tanti acquisti che avea fatti la Repubblica, altro non restava, che le cicatrici delle ferite riportate nelle battaglie ? Che volessero fare essi medesimi di quella folla di schiavi , di cui

Della Repubblica Romana. Lib.VIII. 195 aveano riemputa l' Italia; quegli schiavi tanto inutili in tempo di guerra, quanto pericolosi, pel loro numero, in tempo di pace? Rivoltofi poscia al bafso popolo, discoprivagli le sue proprie sciagure in un modo di tutta tenerezza, ma altresì valevole ad eccitare la fua indignazione: " Le bestie selvagge, din cevagli, anno le loro tane, e i loro covili per " ricovrarsi, in tempo che i Cittadini di Roma non , posseggono nè un tetto , nè una casuccia di stop-, pia per mettersi al coperto dalle ingiurie del tem-, po; e che fenza foggiorno, nè permanente abita-.. zione vanno errando come difgraziati proferitti nel n feno medesimo della loro Patria. Siete chiamati, ci foggiunfe, i Signori e i Padroni dell' Universo: Quali Padroni ! Voi , a cui non si è lasciato ne n pure un palmo di terra, che potesse almeno servirvi di fepolero.

Ancorche Tiberio avesse più in oggetto di ripopolare la Campagna, donde ei credeva che la fortuna della Repubblica ne dipendesse, che di porgere rimedio alla mendicità de' particolari , fimili discorsi sovente da esso lui replicati, gli attraevano gli aplaufi , e l'affetto della moltitudine . Congratulavansi gli uni cogli altri di aver un Tribuno cotanto illuminato, e così zelante degl'interessi del Popolo. Avendo Tiberio ben piantato il suo credito, e trovando gli animi in quel fervore ed agitamento sì necessario pel successo de' suoi disegni, convocò l'Asfemblea, in cui doveasi procedere alla pubblicazione ; o per meglio dire, alla rinnovazione della Leg-

ge Licinia.

Usò Tiberio di tanta facondia per rimostrarne la giustizia; formò un ritratto così spaventevole della miseria della Plebaglia , e de' Campagnuoli ; e nel tempo stesso seppe rendere così odioso l'usurpamento di quelle pubbliche Terre, e di quelle immense opulenze rammassate dall'avidità de' Grandi, che tutto il Popolo a guisa di furioso, richiese i Biglietti per poter dare i fuoi voti.

#### Storia delle Rivoluzioni

I Ricchi, per tener iontana la promulgazion della Legge, fottrarono deliramente l'Urne, ove i B gherti cultodivanii. Una tal frode commoile lo fidegno del Tribuno, e la collera del Popolo, e fi gertarono mille confusi gridi nell' Affemblea. I facolosi che non andavano in traccia che di folo tempo, mandavano e Manile rono due ° Confolari a Tiberio per pregarlo ad acce Fulvio. qui quarte il tumulto, e a ridonare alla Citta. 1a fina

calma.

Dimando loro il Tribuno ciò che far poteffe fenza trad re il suo dovere, e il suo onore. " Sospendete in quest' oggi, risposergli i Consolari il proe getto della Legge; lasciate che gli animi abbiano campo di ravvederfi dell' equità e della rag one; ne nel frattempo, rintraccerà il Senato tutti i mez-zi per riconciliare i partiti. Vi acconfentì Tiberio, e si diede congedo all' Adunanza. Il giorno dietro fi convocò il Senato. Tiberio faceva tondo fulla ordinaria condificendenza di quel Confesso : e lufingavafi che il timore d'una fedizione obbligherebbe finalmente i Senatori a rilasciare una porzione delle Terre controverse ; ed in fatti ve n'ebbe molti che per un principio di equità, stavano di parere che si avesse qualche ristessione alle querele del Tribuno .: e alla miferia del Popolo. Ma effendo in maggior numero gl' intereffati, fi oppofero a qualunque componimento. I Ricchi che temevano di andare spogliati d'una parte delle loro Terre, sulle quali aveano eretti de superbi Edifizi, fremevano di rabbia al folo nome di Tiberio . Dicevano gli uni , ch' erano state lor confegnate da' loro Antenati che vi erano seppelliti i loro Padri, e che difenderebbono il loro fenolero fino alla morte. Altri chiedevano, che si restituisse loro la dore delle loro mogli stata impiegata in quella forta di acquitti; avveavene pure, che facevano mostra de' contratti, veri o falsi che fossero, del denajo preso a predito a groffi interelli, per comprar que' terreni,

Della Repubblica Romana. Lib.VIII. 197 de' quali si teniava spogliarneli. Formaronsi differenti progetti per impedire la pubbl cazion della Legge. Peniavano alcuni di levarii dagli occhi un Tribuno ch' effi spacciavano per un Tiranno . Altri più moderati proponevano diversi temperamenti per frastornare l'Adunanza del Popolo. Ma finalmente si ebbe ricorfo alla via di opposizione, di cui il Senato si era molte volte utilmente prevaluto. Per un tale intento, non si avea che a guadagnare un solo de' Tribuni del Popolo, il quale, pel privilegio della fua carica, aveva il diretto, come già il dicemmo, di opporfi alle propolizioni de' fuoi Colleghi. partito per tanto de' facoltosi s' indirizzo a M. Ottavio . Ancorche fosse egli amico di Tiberio , non guadagnavi vollero ne preghiere, ne promette per impegnarlo nell'intrigante partito; e s'incaricò di resistergi; con tanto maggior fervore, quanto che attualmente ei posseleva una più gran parte di terre di conquista di quella che ne permettesse la Legge : perciò era ficura la fua opposizione.

Non si maneggiò il trattato con tanto segreto, che non restasse traspirato da Tiberio ; e si rendè pure avvertito, che difegnavafi far infurgere diverfi preteiti per allontanare l'Affemblea del Popolo, o per isturbare qualunque decisiva risoluzione. Il che non era difagevole in una Città, ove regnava imperiosamente la superstizione, ed ove non poteasi stabilire alcuna Legge, fenz'aver prefi gli auspizi, e consultati i Sacerdoti e gli Auguri, i quali mancavano di dar risposte confacenti agl' interessi della fa-

zione predominante.

Intele Tiberio con indignazione tutti gli oftacoli che s' intentava di opporre all'esecuzione de' suoi di- tenta di rivisamenti. Ma siccome egli era un uomo che sot- guadagnato affabili, ed infinuanti maniere confervava un co- re Ottaraggio e un invincibile intrepidezza , niente fu va- vio. levole a difornamelo. Ne tenne da principio discorio col suo Collega, lo scongiurò per gli comuni N 3

doveri della loro carica, e per gli vincoli di un'antica amicizia, di non far contrasto al follievo del Popolo, di cui erano eglino i Magistrati ed i Protettori ; e per guadagnarlo , gli offri la compensazione a proprie fue spese del valsence delle terre, ch'ei foffe obbligato di restituire. Non dissimulogli Octavia, ch'egli era determinato a formare l'opposizione a una Legge, che non poteva tron abbiffare in turbolenze, e confusioni tutte le famiglie di Roma : soggiunfe, ch'ei, vi riscontrebbe maggiori intoppi che non s' immaginalle. E per non comparire men generoso del suo Collega, rigetto le di lui esibizioni, e fi dimostro costantissimo nel partito che avez abbracciato.

fospende i Magistrati.

Riflettutofi da Tiberio fulle dichiarazioni del fue Collega, stimò di aver rinvenuto un mezzo per deludere i di lui impedimenti , volendo nel tempo stesso schivare le artifiziose dilazioni che tante volte si erano praticate, perche non si convocassero le Adunanze del Popolo, o perche non vi si prendessero delle decifive rifoluzioni, sospese con nuovo Editto tutti i Magistrati dalle loro funzioni, finche foffe approvata, o rigettata la Legge da' suffragi del Popolo. Suggellò egli medefimo col proprio fuggello le porte del Tempio di Saturno, ove stavano depositati gli scrigni del Pubblico Tesoro, affinche non potessero introdurvisi i Questori , e i Tesorieri ; e fuggettò a groffe pene tutte le Magistrature, che agli ordini suoi non si conformassero.

Dopo tali precauzioni convocò una nuova Affent-Ottavio fi blea del Popolo. Egli allora comando ad un Canceloppone al. Diea del Popolo. Egli allora comando ad un Cancella Legge, liere di leggere pubblicamente la Legge, di cui folleciravane il ricevimento . Ottavio non lascio di opporvisi, e di proibirne all'Uffiziale la lettura. Una tal competenza suscitò delle vivissime dispute fra i due Tribuni . Si riflette non offante , che mal grado l'impegno, con cui fostenevasi da cadauno il proprio fentimento, mai fcappò ne all' uno, ne al-

Dell a Repubblica Romana, Lib. VIII. 199 l' altro, una fola parola di offesa. Tiberio stesso rivolgendosi al suo Collega, con quelle maniere pemetranti, che gli guadagnavano tutti i cuori, lo pregiormente agl'interessi del Popolo, e di sacrificare con generofità i fuoi privati riguardi al vantaggio di tante povere famiglie, delle quali ei ritardava il follievamento. Risposegli Ottavio, ch' egli pensava non poterir offervare la proposta Legge senza l'eccidio delle primarie famiglie, ch' erano il più faldo sostegno della Repubblica, e senza eccitare nella Cit-tà un infinito numero di litigi. Disse di più ; che quando pure, senza inconvenienze di sorta, si poteffero levar dalle mani de' proprietari le terre, ch'eccedessero la quantità delle cinquecento tornature, il fopra più ripartito fra l'immenso numero di poveri Cittadini, che allora trovavanfi in Roma, riuscirebbe loro di un tenue fovvenimento ; e che per tanto egli mai darebbe l'assenso alla pubblicazion d'una Legge, che ruinerebbe i ricchi, senz'arricchire i poveri .

Trionfavano per tal contrasto i Grandi di Roma. Ma Tiberio più abile o più imprendente di Gracco fa tutti i fuoi predecessori nel Tribunato, si tenne fort Ottavio te con una nuova ed affai straordinaria intrapresa : suo Colle-" Giacche vuole il costume, egli diste a tutta l'Af- ga. , femblea, che un Tribuno propor non possa nuo-, ve Leggi quando vi fi opponga alcuno de' fuoi , Colleghi, è giusto ch' io mi rimerta all' opposi-, tione di Ottavio . Ma perche la Dignità Tribunizia non resto stabilita che coll' oggetto di fov-" venir al Popolo; e che il Tribuno che fi appar-, ta da un tal oggetto, distrugge il fondamento del " fuo instituto; insto che il Popolo decida colle sue poci, chi de' due, di Ottavio o di me sia più op-, posto a' di lui vantaggi; e che quello che averà n operato contra il suo dovere, e abusato del privi-, legio di opposizione, resti sul fatto stesso deposto. Mer-N

Samuel Consul

Storia delle Rivoluzioni

Merceche, foggiunfe Tiberio, fe il Popolo Roma-, no , per vendicarii della violenza e dell' impudi-" c'zia di un fol nomo, ebbe forza di ffrappare la Corona ad un Re, e di supprimere la Dignità Reale che in se contiene forranamente l'autorità , di tutte le Magistrature; chi avrà dubbio che quen to Popolo medefimo non poffa annullare il Tri-, bunato, s'ei divenisse nemico della di lui liberta; , e con più forte ragione deporre un Tribuno . s' n egli abusa del diritto della sua Carica, e se rivoln ge contra il Popolo stello una podestà che non , gli venne confidata, che per procacciarne i fuoi vantaggi? Il Popolo sempre persuaso della giustizia in cid che crede poter essergli favorevole, fece grandi applauli a un ragionamento più artifiziolo che fodo. Con una fola comune voce si approvò l' espediente di Tiberio, e si convenne, pel giorno dietro, della decisione, qual de' due Tribuni dovesse restar escluso. Tiberio, che aveva avuta l'abilità di far suo interesse quello del Popolo , prendevasi poca cura del suo destino ; ma perche temeva che Ottavio non ricufatfe di compromettere la fua Dignità, per obbligarlo a fommettersi alla giudicatura del Popolo, offrigli di lasciarlo convocare, lui medesimo, l'assemblea, e di presiedervi. E per determinarvelo, foggiunse con un'apparente indifferenza, che in quanto a se, si dimetterebbe del Tribunato con maggior piacere che non lo avea affunto,

Otravio non diede nelle reti; ben eraşli noto fin a qual fegno Tiberio, l'Idolo del Popolo, foffe disporico de' fuoi suffragi; e dall' altra parte, non se ne curava, nè di convocar l' Adunanza, nè di convocar di rendeve legittimi i Decreti, de quali ben prevedeva, ch' ei strebbe la vittima. Sal suo ristuto, Tiberio intimò egli medesimo l' Assemblea pel domani. Non se ne vide a Roma un' altra simile pel gran numero de' suoi Cittadini. Ricchi e popel gran numero de' suoi Cittadini. Ricchi e po-

veri.

Della Repubblica Romana: Lib.VIII. veri , il Senato , i Grandi e i Primari della Citta v' intervennero del pari che la Plebaglia. Era ben questi un nuovo spettacolo, lo scorgere due Tribuni alle prese; ma lo spettacolo itesso non sarebbe rinfcito difaggradevole a' Senatoti, se nella strepitoia controversia, la perdita delle pubbliche Terre non fosse stara annessa alla disgrazia di Ottavio. Montata Tiberio la Bigoncia delle Aringhe, di nuovo . fortò il suo Collega a desistere dalla sua opposizione. Ma vedendo ch' ei vi persisteva con intrepidezza, propose atl' Assemblea, qual de' due il Popolo Romano depor volesse, o Ottavio, o lui: immediate si dispensarono i Biglietti . Di trentacinque Tribà, che allora lo componevano, ve ne furono diciassette che aveano giè cominciato a dare le lore voci contra di Ottavio ; e non ve ne volea che un' altra fola per farlo deporre ; quando volendo Tiberio tentare un nuovo sforzo per fuperarlo , fece foprassedere la deliberazione, e con termini della pià efficace premura fcongiurollo a non attraersi per la fua offinazione un sì grande affronto, ne cag onar a lui medefimo il dispiacere di essere stato contretto a disonorare il suo Collega e il suo Amico.

Feccii attenzione , che non potè Ortavio afcoltarlo fenza inteneririi, e che pure gli cadevano dagli occhi le lagrime; ma'gettato lo fguardo verfoil Senato, arrofoò di mancargli la parola; e finalmente rifipofe con coraggio a Tiberio, ch' ei poteva compiere la fua opera. Sdegnato quefto Tribuno della di lui parzialità alla fazione de' ricchi, fece continuare la raccolta de' fuffragi. Ottravio fu deposto; fu levato a forza dal fuo Tribunale; e gli avrebbe aggiunti i fuol infulti il Popolo furiofo, fi i Grandi, de' quali fi era egli coltruito la vittima,

non aveffero agevolato il fuo tempo.

Distruttosi in questo modo l'impedimento colla deposizione del Magistrato medesimo, che lo avea formato, si ristabili con universale voce la Legge

Rabilita.

La Legge Licinia. Si eleffeto poscia tre Commissari 6 Triums Licinia ri- viri per follecitarne l' eleguimento . 11 Popolo affegnò a Tiberio il primo posto della commissione stessa; ed ebbe tanto credito, che si fece accordare per fuoi Colleghi Appio Claudio suo Suocero, e C. Gracco suo fratello, ancorche questo giovane Romano non avesse più che venti anni di età, e che attualmente per la prima volta efercitaffe l' armi all' affedio di Numanzia fotto il fuo Cognato Scipiome. Per nuovo effetto di fua compiacenza, il Popolo fostituì Muzio al posto di Ottavio, uomo di ofcuri natali, e non dotato di altro merito che della raccomandazione de Tiberio : coficche questo Magistrato Plebeo arbitro assoluto del Tribunato, e superiore al Senato intero pel suo predominio fulla volontà del Popolo, governava egli folo, per dif eosì , la Repubblica : per lo meno , niente potevano intentare gli altri Magistrati malgrado lui; e indipendentemente da tutti, egli era fempre accertato del fuccesso de' suoi imprendimenti .

tra Tibe

Mormora- : Un imperio così dispotico in una Repubblica ; zioni con- era divenuto odiofo al Senato, ed egualmente Plebei. Ne traevano avvantaggio i suoi nemiei ; rio Grae- infinuavano eglino che tutto aveafi a temere per la libertà ; e molti pubblicavano fenza riguardi , che Caffio e Melio che si erano fatti morire, non si erano mai renduti tanto fospetti: " Non f fa forse , , aggiugnevano essi, che quando trattasi della falute dello Stato , il folo fospetto è un delitto degno di punizione? Aspetteremo noi di dichiararci contra Tiberio, quando i fuoi complici avran pon sta la Corona sulla fua testa? Simili discorsi riempiuti di malignità, diminuivano il suo credito, e quali nello stello tempo ei videsi privo d' uno de' fuol più impegnati feutori. La morte improvvifa di que-Ro Amico, e che non se ne sapeva ne pur la cagione . diede indigi ch' ella non fosse stata naturale . -

I ricchi ed i poveri formavano allora due parirrita il titi l'applo.

Della Repubblica Romana . Lib.VIII. 103 titi di un' eccedente perfidia l' un contra l' altro , non istudiando che il solo distruggersi . Tiberio , con oggetto di aumentare l' animofità del Popolo, e per far comprendere ch' ei temeva di qualche afsassinio, si lasciava vedere armato sotto la sua Toga . Prefe vestimento di duolo , come praticavafi nelle maggiori calamità ; e facendo portare i fuoi piccoli figliuoti fulla piazza, e nel mezzo dell' Affemblea, gli teneva raccomandati al Popolo in termini, che ben ispiegavano che ei disperava della salvezza fua propria. A tal aspetto, il Popolo non gli rispose che con gridi e minaccie contra de' Ricchi. In verun tempo non aveasi scoperto tant' odio contra il Senato . Tiberio fomentavane l'avversione, ora cogli atteffati del fuo rammarico, ed ora con motivi di vendetta, o con nuove mire di differenti interessi. L' esperto Tribuno gli andava di quando in quando promuovendo, a mifura della disposizione degli animi, e della qualità delle circostanze.

La morte di Attalo Filopatore Re di Pergamo, Il Re Atgli fomministrò una nuova opportunità di obbligarsi talo costi-ancora più strettamente la moltitudine. Questo Prin-Romani cipe con fuo testamento aveva nominato suo erede suoi eredi. il Popolo Romano. Tiberio fempre animato dallo fpirito medefimo , propose un nuovo Editto , con cui fosse ingiunto che tutto il denajo del Re di Pergamo fi distribuisse fra i più poveri Cittadini, che dovevano avere qualche porzione nel ripartimento delle pubbliche terre, perche potessero provvedersi di bettiami e di ordigni necessari alla coltivazione de' loro piccoli poderi: " A riguardo poi delle Cit-, the del loro territorio , foggiunfe Tiberio , i, ne fare la relazione al Popolo, quando ne averd , migliori istruzioni; ed egli nelle sue Admanze

Pretende Plutarco che di tutte le intraprefe di Mormora-Tiberio, non ve n' ebbe che offendesse più fensibil- zioni del mente tutto il Corpo del Senato , quanto questo Senato Ti-

Storia delle Rivoluzioni

berio Grae progetto, il qual, rimettendone al Popolo la conofcenza di quetto grande affare , gli deferiva tutta l' autorità del governo, e privava i Senatori dell' immenso profitto ch' essi presumevan di fare nella disposizione degli Stati di quel Principe . L' ambizione e l' interesse secero scoppiare il risentimento de principali di Roma. Rinfacciossi pubblicamente a Tiberio, ch' ei non per altro volesse attribuire al Popolo la disposizione del Regno di Attalo, che per farsene riporre il Diadema sul capo. Se gl' imputò pure di volersi far il Tiranno della propria Patria ; ed altri pubblicavano che si fosse provisto con pre- . venzione del purpureo manto di Attalo , e delle di lui bende Reali . Ma tali inguriose disseminazioni. fuscitate dall' attio de' Grandi , non convenivano al carattere di Tiberio. Non vi fu mai un maggior Repubblichifta di questo Tribuno. Tuttoc d ch'egli aveva operato in proposito alla partigion delle Terre , non rifguardava altri oggetti che di accoltare la condizione de' poveri Cittadini a quella de' ricchi, e di stabilire fra tutti una spezie di uguaglianza.

Diverse Leggi di Tiberio Gracco.

Egli è vero ch' ei troppo estese un tal princi+ pio ; ed accortofi che le fue Leggi gli aveano tirata addosso un' irreconciliabile avversione de' Grandi, e che si era determinata la sua perdita, più non prefe mifure di forta. Si appigliò unicamente ad abbattere l'autorità del Senato, e ad afficurarsi un asilo nella possanza del Popolo. Con questa mera ei tutto giorno proponeva delle nuove Leggi. Alle volte voleva che si abbreviasse il tempo del servigio de' Soldati ; altre , dimandava che si porelsero appellare all' Adunanza del Popolo le giudicazioni di tutti i Magistrati. Ma fra tutti i colpi ch' egli avvento alla podeità del Senato, non ve n' ebbe di più pesante del nuovo progetto d' introdurre altrettanti Cavalieri, quanti Sanatori, ne' diversi Tribunali di Roma.

Intrighi Non facea Tiberio ravvilare al Popolo sì lun

Della Repubblica Romana. Lib.VIII. 203
finghiere Leggi, che per impegnarlo nella fua con entra di
fermazione nel Tribunato, perche poteffe farle rice...lui.
vere: Commoffo il Senato da tali nuovi tentativi,
formò una formidablie confiprazione per efcludernelo. I Magitrati, i Grandi, i i più opulenti di Roma, e firo del Tribuni del Popolo gelofi del fuo
tredito, entrarono nel partito. Venuto il giorno
dell'elezione, come il Tribuno prefidente, di molto influ va ne' fuffragi diffuatarono effi quel diritto a

Un tale offacolo de' Tribuni parve a Tiberio di pelfimo augurio: ben fi avvide che si era formata una potente macchinazione contra di lui. Per riconoscerne le sorze e i disegni, consumo a bella posta tutto il tempo dell' Assemblea in dispute co' suoi Colleghi per quella prelazione; cosicche sopravvenne la norte, su sorze rimettere l'elezione al giorno

Muzio creatura di Tiberio, ancorche gli appartenef-

fusseguente .

Impiego tutta la notte nell' afficurarli de' Capi del Popolo. Sparfi per diverse parti della Città i suoi partigiani, persuadevano i Plebei a rendersi di buon mattino sulla piazza, e la maggior, parte, per contrassegnare il loro zelo vi si trovarono prima

dello spuntar del giorno.

fe per la d'sposizione di Ottavio.

Intefoli da' Grandi e da' Ricchi che il Popolo avelle preoccupata la piazza, si accinfero a scacciarnelo a forza aperta, piuttosto che soffrire che si confermasse Tiberio nel Tribunato. Si secero scortare
da' loro Clienti, da' loro domestici, e da schiavi armati segretamente di baltoni, che alla porta del Senato gli savano attendendo.

Tiberio che ignorava i loro divifamenti, mifest in islato di esfere sulla piazza: ma egli ebte de sinistri presgi che lo distornavano, e che la superstizione, e i pregiudizi di quel tempo, facevano rispuadare come gli interpreti i più accertati della Divi-

nità.

Storia delle Rivoluzioni

Vennegli rapportato che quella mattina i facri-Polli non aveano voluto cibarsi. Ed uscendo di cafa. si ferì il piede contra la foglia della sua porta ; e quindi poco lontano, de' Corvi che si battevano, fecero cadere un tegolo davante lui. Quest' era abbastanza per arrestare i più intrepidi di allora. Spaventato il Tribuno . stava per rientrare in sua Ca-

Bloffio . fa : ma un certo \* Filosofo Greco , intimo amico di Tiberio, beffandosi di quelle false e volgari prevenzioni, rimostrogli qual vergogna sarebbe di Tiberio. Gracco, Tribuno del Popolo Romano, figliuolo d' un Consolare, e pronipote del Grande Scipione, se fi potesse rimproverargli , the trovandosi alla testa d' un formidabile partito, il gracchiare di due Corvi avesse avuto forza di frenarlo nel proseguimento.

de' fuoi difegni .

Resto punto Tiberio da un tal discorso; e molti de' fuoi partigiani essento accorsi dall' Assembles per farlo avanzare, gli annunziarono ch' ei troverebbe la maggior parte de' voti riunita in suo favore. Egli fu loro dietro, ed affistito da suoi particolari Amici, monto al Campidoglio. Subito che ravvisollo il Popolo, gli applaudì con gridi di allegrezza. Ma appena fedette nel fuo Tribunale, che un Senatore de' suoi considenti facendosi largo per la calca, e accostandosi a lui, rendello avvertito che aveavi una congiura tramata contra la vita ; e che i Grandi di Roma, e, più che gli altri, quei che avevano interesse nella partigion delle Terre, erano determinati di attaccarlo apertamente fino nella fua Sedia.

Gli Amici del Tribuno commossi dal suo peri-Tumulto . colo, riunisconsi vicino a lui ; raccolgono le loro Toghe ; e dando di mano all' armi de' Littori , si mettono in istato di difenderlo, e di risospignere colla forza la forza. Proccurava Tiberio far comprendere al Popolo l' avviso statogli recato; ma il tumulto, lo strepito, e i gridi delle differenti fazioni

Della Repubblica Romana. Lib.VIII. 207 impedendogli l'effere intelo, ei toccava con ambé le mani la propria tetta, come per accennare alla moltitudine che la si voleva contra la sua vita . Quindi i fuoi nem ci presero motivo di sclamare ch' ei dimandasse un diadema; e. i più impegnati corsero ad annunziare al Senato che il Popolo stava per coronare Tiberio, se ben presto non se gli facesse oitacolo .

Era questo un artifizio per violentare i Senatori ad appartarsi da tutte le formalità, e a proscriverlo sul fatto medesimo. I più di essi, a' quali l' efeguimento della Legge Licinia rapiva una parte delle loro Terre, scatenavansi furiosamente contra Tiberio. Ma non v' ebbe alcuno che sfogasse maggior animofità, di Scipione Nafica di lui parente, Scipione Indirizzatofi questo Senatore al primo Confolo, fecegli vedere che tutte le novità introdotte dal Tri- Gracco. buno nel governo, gli fervivano come di gradini per inalzarsi al Trono; che non vi era a perdere ne pure un istante; e che bisognava far perire il Tiranno, se si volca conservare la Liberta. Ma questo saggio Magistrato che non affettava di rendersi ministro della vendetta di alcuni particolari, risposegli ; ch' egli era egualmente incapace di approvare le nuove Leggi, e di farne morire l' autore contra le forme ordinarie della Giustizia.

Scipione

Una risposta di tanta moderazione, non fece Furore di che irritar maggiormente quegli animi efacerbati. Si Nafica. levò fieramente dal fuo luogo Scipione; e rivoltofi a que' Senatori che al pari di lui stavano interessati nella perdita delle Terre : " Giacche il Magistrato " fupremo, egli diffe, per un aderimento troppo . fcrupoloso all' ordinarie forme della giustizia , ri-, cusa di recare soccorso alla Repubblica ; che mi " feguano que' che apprezzano la Libertà più della " vita medesima. E nel tempo stesso raccogliendo " la fua Toga, fi mette alla testa de' Senatori del fuo partito, che corrono con furore al Campidoglio

203 Storie delle Rivoluzioni
con quel groffo di Clienti, di fervi e di fehiavi che
gli attendevano alle porte del Senato - Armati coitoro di foli baftoni e di lieve, precedevano i Senatori, e battevano indifferentemente chiunque opponevafi al lor paffaggio.

Morte di Gracco

Atterrito il Popolo, fi dà alla fuga . Cadauno lascia luogo al tumulto, e gli Amici stessi di Tiberio lo abbandonano. Alla fine egli è costretto, come gli altri, a falvarsi; si spoglia della Toga per più agevolmente correre; ma in quella precipitazione inseparabile dallo spavento, in fuggendo cade, e sul punto di rilevarsi , Pubblico Saturejo ; uno de' di lui Colleghi, gelolo e nemico fegreto della di lui gloria, lo colpì alla tetta con un piede di una Sedia. Ei ricasco per quella percosta, e sopravvenendo una folla de' fuoi avversari, gli levarono la vita. La fua morte non fu già il compimento del disordine : era eguale l'avversione in tutti i differenti rioni della Città ; e più di trecento degli amici, e pattigiani di Tiberio vi perirono. Sioffervo, che nell'uno folle morto di ferro; bensì che tusti furono accoppati a colpi di bastoni o di pietre. Gettaronsi poscia i corpi, unitamente a quel di Tiberio, nel Tevere.

Gl' intrighi e il partito de' Grandi estesero il risentimento si tutti que' che aveano dati segni di savorire i suoi sentimenti. Moiti se ne secre morire; Popilio, allora Pretore, n'esil o un gran numero; e niente si ommisse per imprimere terrore in quei che sossilero capaci di imprendere di nuovo il di-

fegno medefimo.

## STORIA

# DELLE RIVOLUZIONI

NEL GOVERNO

DELLA

### REPUBBLICA ROMANA.

### LIBRO IX.

C. Gracco fratello di Tiberio, ottiene dal Popolo la Carica di Tribuno malgrado i Grandi . Propone differenti Leggi , e forma diversi cangiamenti nel Governo, che lo rendono poco men che assoluto in Roma, e in tutta l' Italia. Spirato l' anno del suo Tribunato, è confermato nella Carica medesima senz' averla brogliata. In qual maniera i Senatori vengono a capo di sminuire il suo credito : Scipione Emilio, il distruttore di Cartagine e di Numanzia, si oppone il più apertamente allo stabilimento delle Leggi Agrarie. Trovasi morto nel suo letto . Cajo è preso di sospetto di aver contribuito a farlo afsaffinare. I suoi Colleghi gelosi della sua autorità gli fanno mancare un terzo Tribunato. I Senatori scorgendo Cajo ridotto anewa a privata condizione, incaricano il Confolo Opimio di annullare tutte le di lui Leggi, e soprattutto quella che concerneva al-la partigion delle Terre. Opimio convoca un' Assemblea generale per dar fine a questo grande affare. Tom.II.

Storia delle Rivoluzioni Uno de' Littori del Confolo messo a morte da' Plebei, malgrado Cajo , & l' origine che il Senato impartisce facoltà ad Opimio di far prendere l' armi a que' del suo partito. Cajo è ucciso ; e la sua testa recata al Consolo , che la paga diciassette libbre e mezza d'oro. Ottengono i Grandi di farsi riconoscere per legittimi possessori delle Terre di Conquista, obbligandosi a una contribuzione che pagano per poco tempo . Jugurta . Chi fosse : sue prime campagne. I suoi denaj gli vagliono per un buon diritto a Roma per qualche tempo. Ma alla fine la sua crudeltà costrinse i Romani a far passar delle Truppe in Numidia. Dopo aver impiegato felicemente contra questi formidabili nemici l'oro, gli artifizj e la forza, vien dato nelle loro mani da Bocco; è condotto a Roma, strascinato come uno schiavo dietro un Carro di trionfo, e finalmente sospinto da un carnefice nel fondo di un fotterraneo, où ei muore di fame. Mario Silla.

IDE Roma per la prima volta accesa la guerra civile nel ricinto stesso delle sue muraglie. Tutte le fedizioni che fin allora fi erano commosse, o per la suppressione de' debiti, o per lo stabilimento del Consolato, o per la promulgazione di diverse Leggi, od anche per la ritirata ful Monte Sacro; tutte fempre si erano terminate per via di accomodamento e fenza effusione di fangue umano; molte volte pel rispetto del Popolo verso il Senato, e più sovente volte per la Plut. in condiscendenza del Senato verso del Popolo. in quest' ultima occasione resto la querela decisa dalla violenza; e fu un Tribuno medesimo del Popolo quello, che senza riguardo alla propria dignità, già riputata per facra, diede il primo colpo al fuo Collega.

Grace. App. Alex. Civ. lib. r, Vellejus.

Tiberio compiagto.

Rivenuto il Popolo dal fuo fpavento, rinfacciava a se stesso la morte di Tiberio, come s'egli me-

Della Repubblica Romana. Lib.IX. defimo lo avesse assassinato per non averlo coraggiofamente difeso. Rivolse poscia il suo sdegno contra Scipione Nasica , l' autore del tumulto . Non lo riscontravano mai i Plebei nelle strade, che non lo trattassero pubblicamente di assassino e di facrilego. Fremendo d' indignazione gli uni, minacciavano d'ammazzarlo ; ed altri progettavano di citarlo all' Adunanza del Popolo. Temendo il Senato che la fua prefenza non eccitaffe una nuova fedizione, stimò bene l'allontanarlo, e spedillo in Asia con apparenza d' impiego, ma ch' era un esilio vero. Per mitigare onninamente il Popolo, acconfentì il Senato stesso all' esecuzion della Legge; permise che si sostituisse un altro Commissario a Tiberio nel ripartimento delle Terre; e si deferì pure questa Carica a Pubblio Craffo, di cui C. Graceo fratello di Tiberio, aveva sposata una figlia. Non istudiavasi dunque che di tener a bada il Popolo : le Leggi di Tiberio riuscivano a' Grandi incessantemente odiose : la morte di Appio Claudio, uno de' Triumviri, fomministrò loro un nuovo pretesto per farne soprassedere ancora l' efeguimento ; e si cominciò a risguardare la division delle Terre, come quegli affari che si vuole insensibilmente distruggere, lasciandoli ca-

Non v' era che C. Gracco , da cui il Popolo Politica di potesse sperare sovvenimento. Ma oltre ch' egli era Cajo. troppo giovane per entrar nelle Cariche, e che non avea più che ventun' anno, quando suo fratello su uccifo, fecesi attenzione che dopo la fua morte, egli affettasse di più non comparire in pubblico; fosfe perche veramente temesse gl' inimici di sua famiglia; fosse perche veramente temesse renderli maggiormente odioli al Popolo con quest' artifizioso timore; Imperciocche, poco tempo dopo si conobbe, che non per altro egli avesse preso volontario bando dal commerzio del Mondo, che per prepararsi a comparirvi con maggiore strepito, e in istato di pren-

dere da se medefimi nell' obblivione.

der vendetta della morte di fuo fratello.

. Due foli fentieri, come si sa, guidavano egualmente a tutte le dignità della Repubblica; cioè l'eloquenza, e un gran valore. Erasi Cajo di già segnalato alla guerra di Numanzia fotto il comando del giovane Scipione suo Generale e suo Cognato . Costretto dalla morte di Tiberio e dalla distruzione del suo partito a disparire, impiegò tutto il tempo della fua ritiratezze nella facondia, e a rendersi perfetto nel parlare; talento sì necessario in un Governo di Repubblica. Si feppelli nel fuo Gabinetto; la fua porta stava chiusa a' giovani Romani suo coetanei, e agli amici di fua famiglia. Fu dimenticato ben presto; e dentro Roma non era conosciuto il fratello di Tiberio, e il pronipote del grande Scipione. Con piacere rifguardavano i Grandi questo suo procedere come un puro effetto della sua consternazione per la morte di suo fratello, e come una tacita dichiarazione ch' ei non ofasse participare al Governo.

Cajo di Ma egli ben presto sece palese che non si era fende ve appartato dagli affari, che per rendersene più capasio. e . Uscì dal suo Gabinetto per disendere uno de gli Amici di suo fratello, chiamato Vezio, che l'av-

gli Amici di fino fratello, chiamnaro Vezio, che l'avverfario partito voleva far perire, col pretefto di
differenti misfarti, di cui accufavali. Cajo intraprefe la di lui difefa; monto per la prima volta la Bigoncia delle Aringhe. Non ve lo vide il Popolo
che con acclamazioni e con trafporti d' una straordinaria allegrezza. Pensò che riforgesse nella sua
persona un fecondo Tiberio, e un nuovo protettore
delle Leggi Agrarie. Un tal assetto, di cui Cajo
riceveva si maniseste testimonianze, inspirogli una
considanza e una intrepidezza poco comuni a que',
che per la prima volta parlano in pubblico; e disefei il suo Ciente con tanta forza ed el cloquenza, che
fu licenziato, associato da tutti i vost dell'Assemblea.

ftore: fuo

Dopo di avere con una prima azione saggiate

Della Repubblica Romana. Lib.IX. le sue forze e la disposizione degli animi , stimo , prima d' internarsi interamente negli affari, di aver tuttavia bisogno di quel credito che viene impartito dal valore e dall' armi. Dimandò ed ottenne la Carica di Questore dell' Esercito, che allora trovavasi in Sardegna sotto gli ordini del Consolo Oresta: Roma 627. era questi il primo impiego, per cui si avea l'introduzione alle dignità della Repubblica . Plutarco nella vita di Cajo ci dice, che niuno, più di lui, diede al Campo pruove di valore contra i nemici , e di premura per la militar disciplina. Soprattutto ammiravasi in una età immatura la sua temperanza e l'austerità de' suoi costumi. Non era dotato di minor urbanità , nè di minor compiacimento . L' Uffiziale e il femplice foldato che aveano a far feco lui per rapporto alle funzioni del fuo ministero, ngualmente applaudivano alla fua affabilità e alla fua efattezza, e particolarmente al fuo difinteresse e alla fua probità. Non era ristretto nel folo Campo de' Romani il costante esercizio di tante virtà . Colla dolcezza medefima trattava Cajo i fuggetti della Repubblica. Il Cittadino e il Campagnuolo, del pari che il Soldato, lodavanfi della fua ingenuità. La sua sama si sece ben presto sentire di là dal Mare; e Missisa Re di Numidia, e figliuolo di Maffiniffa, avendo fatta una gratuita spedizione di degli Amfrumento per l' Efercito di Sardegna; gli Ambascia- di Missisdori di questo Principe che allora trovavansi in Ro- fa. ma, dichiararono in pien Senato che il Re loro Sia gnore non avea usata quella liberalità, che in grazia di Cajo Gracco, di cui egli ne rispettava la virtù. Una tale dichiarazione risvegliò la gelosia e l' odio de' Grandi. Riuscirono loro sospette e di avversione qualità sì luminose; e per deprimere in qualche modo la gloria del Questore, e per renderlo dispregevole, scacciarono vergognosamente dal Senato quegli Ambasciadori come barbari, i quali con una tal prelazione avevano mancato del devuto riguardo al loro Confesso.

Un trattamento sì indegno, e che fembrava violare il diritto delle genti, si seppe ben presto in Sardegna. Intele Cajo con un vivo rammarico un tal effetto dell' odio implacabile de' Grandi . Parvegli allora necessario il suo ritorno a Roma per sostenervi il suo credito, e per ributtare un oltraggio che direttamente rendevalo offeso, e che non avea per oggetto che il suo dispregio a riguardo del Popolo e delle Nazioni straniere. Si levò bruscamente dall' Esercito; e si lasciò vedere sulla piazza di Ritorna Roma, quando credevasi di già in Sardegna. Attenti gl' inimici della fua famiglia a' fuoi paffi, vollero imputargli a delitto il ritorno prima del Generale. Fu citato a' Censori ; vi comparve, e age-

gns .

volmente diffipò l' accusa.

Rimostrò egli di essere restato tre anni presso il suo Generale, ancorche sosse permesso a un Questore il ritornarsene a Roma a capo di un anno, e che perciò ne avea fervito due, più che prescrivevan le Leggi. Aggiunfe, ch' egli era rivenuto da Sardegna fenza denaj , quando tutti que' che lo ayeano preceduto nell' impiego medefimo, eransi arricchiti , e che aveano riportate non folo le loro borse, ripiene di oro e di argento, ma ancora le brocche e i vafi, di cui fi erano prevaluti per portar il vino nel loro passaggio a quell' Isola. Ben si può comprendere che fomiglianti ragioni gli han procacciata un agevole affoluzione. I fuoi nemici che andavano in traccia di allontanarlo dalle dignità, alle quali probabilmente stava il Popolo per esaltarlo, gli suscitarono una nuova querela. Intentarono di renderlo sospetto di una sedizione stata commossa a Fregella, Città dipendente dalla Repubblica, e che il Pretore Opimio, uomo fevero e crudele, non aveva estinta, che coll'intero eccidio della Città medefima, e colla morte de principali abitanti. Questo Senatore, dichiarato nemico della memoria di Tiberio, nel conto che in pien. Senato ei rende della

Della Repubblica Romana . Lib. IX. 215 propria condotta da esso tenuta in quell' affare, fece ben comprendere che Cajo n' era il Capo segreto de' muovimenti. Disse di più, di avere scoperto ch' ei teneva strette corrispondenze co' primari di quella Città; che non era verisimile che avesser eglino formato il progetto di fottrarsi all' ubbidienza del Senato, se segretamente non fossero stati fiancheggiati dalla protezione del Popolo; e che fe la loro conspirazione avesse ottenuto il desiderato effetto, farebbe stato questo il segno d'una rivolta contra la fovranità della Repubblica. Ma perche tro-Vavasi senza pruove tutto ciò che quell' appassionato Senatore prodotto avea contra Cajo, fvanirono Cajo Trii suoi malvagi disegni ; e il giovane Gracco pensò bune. non poter più acconciamente vendicarsi de' suoi nemici, che in pretendere ad alta voce la Carica di Tribuno del Popolo. Era lo stesso che attaccare il Senato nella parte più fensitiva . Al solo nome di Gracco, fremevano di sdegno i Grandi, e tutti que' che avevano tanto interesse per tenere sopita la Legge Agraria. Si formò come una spezie di congiura per opporfi alla fua esaltazione al Tribunato. Ma tutto il Popolo si dichiarò in di lui savore : e vi accorfe pure dalla campagna un sì gran numero di Plebei per dargli le loro voci , che non potendo la piazza contenere tutta quella moltitudine, moltà montarono su i tetti delle case, donde con pubblici voci e con acclamazioni di applauso chiedevano Ca- Ann. di jo per Tribuno : e perche în quella forta di eleva- Roma 636. zioni contavansi i suffragi per teste, il Popolo più numeroso della Nobiltà, di gran lunga la vinse, e ottenne Cajo in uno de' fuoi Tribuni . Appena videsi egli asceso a quel posto, che gl' impartiva una poco men che illimitata podestà , che sul piano di fao fratello formò difegni ancora più arditi, e che più di lui gli distese. Lo spirito era il medesimo, medelimi gli oggetti ne' due fratelli, abbenche di caratteri diversi . Tiberio , come facemmo vedere , fotto

rie, e di Cajo.

Carattere fotto una invincibile intrepidezza ricopriva un' apparente moderazione. Era affabile ed infinuante la fua facondia; ei volea piacere per poter perfuadere; si sforzava a muovere gli Uditori; e quando spogliò Ottavio del Tribunato, parea che altrettanto che lui, fosse compunto della di lui disgrazia, e che non vi avesse che il solo amore della giustizia e l' interesse del Popolo, che lo avesse ridotto alla sgraziata necessità di rendere il suo Collega infelice.

Cajo si lasciò vedere più a discoperto. Eloquente altresì, ma più vivace nelle sue espressioni. e più impetuolo che suo fratello, ornava di figure patetiche il suo discorso. Alle sue pruove e alle fue ragioni frammescolava pure delle invertive; il fuo zelo per gl' interessi del Popolo, rovesciavasi in isdegno contra il Senato. Per dir così, non uscivano che lampi e folgori dalla fua bocca, ed imprimeva il terrore fin nel fondo dell' anima di chi lo ascoltava. Per altro, la costanza di questi due fratelli, il loro affetto per la giustizia, la loro integrità, la loro temperanza, il loro staccamento dalle voluttà, e la loro inviolabile inclinazione agl' interessi del Popolo, rinvenivansi in pari grado e nell' uno e nell' altro .

Si conobbe tuttavia che Cajo piegava più che Tiberio alla vendetta : difetto , di cui i Pagani ne aveano formata una virtù , e ch' essi spacciavano per grandezza di animo. Come la fua Carica impegnavalo spesso a parlar al Popolo; in qualunque materia ch' ei trattasse, v' intrudeva la materia inumana, colla quale il Senato avea fatto perir suo fratello: " Qual vantaggio, ei diceva, per Tiberio d'. , effere nato Romano, e nel seno d'una Repubbli-, ca , ove tutte le Leggi divietano il far morire qualunque Cittadino, prima che sia convinto del-"le sue accuse? Il Senato, i Patrizi, i Grandi, e i più ricchi , hanno affaffinato a colpi di baftoDella Repubblica Romana. Lib. IX. 217; ne, non folo un femplice Cittadino, ma un Tribuno del Popolo; un pubblico Magifrato, e una
persona facra. Non si è renduto pago il loro fuprore nel solo privarlo di vita; si son veduti dopo la sua morte inferociti sul suo corpo, stracinario indegnamente per le strade, e stendere la
ploro barbarie sin a gettarlo nel Tevere per privarlo degli onori suncipri.

Con fimili disorfi, egualmente vigorosi che compassionevoli, attraevasi la commiserazione del Popolo, nel tempo stesso del con e ecciava l'odio e l'indignazione contra de Grandi. Dopo di avere Due Leggarte negli animi le femente della divisione e dell'si di Cajo. ira, principiò a prender per mano il progetto di due nuovi Editti. Il primo dichiarava infame qualunque Magistrato che sosse socio deporte per sentenza del Popolo. Ben si scorgeva che questa Legge non aveva in oggetto che Ostravio, quel Tribuno strteosi deporre da Tiberio. Ma Plutarco ci accenna,

che Cajo, per le raccomandazioni di Cornelia sua Madre, della quale Ottavio era un poco parente, non inssistette sulla promulgazione di quest' Editto.

In quanto al secondo, ch' ei sece ricevere, si. Cic. in

ndecretava: che qualunque Magifirato che avesse esi- Cluentialiato un Cittadino Romano senza osservare le sor- na, Rabiliato un Cittadino Romano senza osservare le sor- na, Rabiliato presentata presentata presentata presenta del Popolo. Non era sta- ne. riena proposta questa seconda Legge, che per sar perine pro Domo Popilio, il quale in tempo della sua Pretura, avec- sua banditi gli Amici e i partigiani di Tiberio. Non asserti Popilio di esser citato; e perche ben eragli noto che Cajo disponeva a suo talento de' suffragi della Plebe, e che perciò aveva a fare con un Giudice ch' era sua Parte a suo nemetro, temendo un giudizio più rigoroso, si bandì da se medesimo dalla sua Partia.

Per un tal faggio del proprio credito, fcoprendofi Cajo in istato d' imprendere qualunque cosa, Disegni di Cajo, t

Cajo per rendersi sempre più gradevole alla moltitudine, fisò in grazia di lei la vendetta del frumento a un moderatissimo prezzo. Pretendono pure alcuni Storici, che in tempo del suo Tribunato, ei facesse fare una gratuita distribuzione di biade che si estrassero da' pubblici granaj . Il Popolo, che lasciasi sempre reggere, quand' è sicuro che se gli procenta l'abbondanza, non fi stancava di efaltar con lodi un Magistrato, ch' egli credeva unicamente impegnato nella sua sussistenza. Ma queste sollecitudini sembravano pericolose al Segato, il quale le rifguardava come mezzi indiretti per abbattere la fua autorità. Ma ciò che maggiormente fuscitò la fua avversione contra il Tribuno, fu il cangiamento ch' egli introdusse ne' Tribunali, ove amministravasa la giustizia a' particolari.

Cavalieri Fin a quelto tempo fl erano estratti i Giudidi Giudici, dal Corpo del Senato; e questo supremo diritto riteneva i Cavalieri e la Plebe in quel rispetto che sempre si nodrisce verso gli arbitri de' beni di sec

runa.

Della Repubblica Romana . Lib. IX. 210 tuna. Cajo, all' esempio di Tiberio suo fratello. determinò levare al Senato questa parte di autorità; e per ottenere il suo intento, sece vederé che Cornelio Cotta e M. Acilio ambidue Patrizi, e de' principali Senatori, accusați di diverse estorsioni, le cui pruove erano manifeste ed evidenti, si erano sottratti al rigor delle Leggi, per avere contaminati i loro Giudici. Quindi prese poscia opportunità di rappresentare a Popolo, ch' ei non dovea giammai lufingarsi di confeguire giustizia presso Tribunali , in cui scorgeasi presiedere i rei medesimi , o , per lo meno, i loro complici. Conchiuse col dimandare . che l'amministrazione della giustizia de' litigi fosse rimetsa a' Cavalieri ; oppure che si traesse da quest' Ordine un numero di trecento de' più riguardevoli . che servissero di Assessori al Senato, e che giudicasfero tutti gli affari con uguaglianza di fuffragi e di potestà.

Fu accolto dal Popolo il progetto con quegli applausi, de' quali non era scarso per tutto ciò che proveniva dalla parte del Tribuno; e il Senato, confuso per la collusione de' Giudici nell' affare di Catta e di Acilio, di cui ne stava convinto, non ardì far ostacoló alla Legge. Fu approvata con una fola comune voce; e il Popolo, renduto più forte del Senato pel numero de' fuoi voti, e adoratore di Cajo, rimife a lui folo la scelta di que' trecento Cavalieri, che si dovevano ammettere alle Magistrature della Città : ei nomino i suoi soli amici, e le fole sue creature. Con tali diversi cangiamenti introdotti nel Governo, si costituì asoluto egualmente in Roma che in tutta l' Italia. Con tutto ciò è forza convenire, ch' egli mettele in uso la sua al vantazautorità così odiofa al Senato, e il giustamente so- gio pub-spetta in una Repubblica, solo ter la gloria della blica. fua Patria, e per l' utilità de' fioi Concittadini . Alcune volte impedì pure che altr Magistrati tropno non allargaffero la loro compigenza a favore del

Popolo: ed avendo Fabio Propretore di Spagna estorto dalle Città del suo governo delle biade ch' elleno non dovevano, e che egli poscia spedì a Roma per guadagnarsi l' affetto della Plebaglia; Cajo, chenon poteva foffrire ne ingiultizia, ne violenza, fece ordinare dal Popolo medelimo che quel grano fosse venduto, e se ne rispedisse il prezzo alle Città, e a' Comuni che lo aveano fomministrato. Conteneva pure lo stesso Decreto, che ne fosse fatta una severariprensione al Propretore, per avere, con simili avanie, esposta la Repubblica alle querele, e a' difpiaceri de' suoi suggetti e de' suoi Consederati.

Quello Decreto, di cui egli era l' unico autore, diede luogo a' fuoi Amici di far valere il fuo zelo per la giustizia; ma pel contrario, i suoi avverfari pubblicavano ch' essi non iscoprivano in una condotta di questa sorta, se non un effetto della sua gelolia; e ch' egli era dotato di troppa abilità per, tollerare che altri Magistrati imprendessero di guadagnare l'amor del Popolo, e di ripartir seco la

di lui parzialità e la di lui riconoscenza.

Si fabbricano pubblici Granari.

Cajo, fenza badare a tali mormorazioni, non rintracciava di soltenere le introdotte novità, che con nuovi divisamenti da lui sempre con sommo artifizio ammantati colle apparenze del vantaggio pubblico. Propose la struttura di pubblici granaj, ove si potesse conservare una gran quantità di grano, per prevenire la carestia negli anni di sterilità .

M. Cicero, Ricevutafi la propofizione, ei s' incaricò dell' efeguimento, come per ordinario era folito in tutti i Tit. Liv. inoi progetti. Egli medesimo era direttore dell' o-

pera; e fecela faie con una magnificenza degna dela Grandezza Ronana. Tutto, per dir così, paffavagli per le mani; egli stesso voleva conoscere a fondo ogni cofa e fotto colore d'invigilare che . niente si facesse contra gl'interessi del Popolo, si ar-

Sua auto. rogava tutta l' autorità del governo. Vedeasi attorniato d' Ambifciadori , da Magistrati , da Gente :

Della Repubblica Romana. Lib. IX. 227 di guerra, da uomini di lettere, da Artigiani, e da Operaj, fenza che il numero, ne la diverfità degli avari lo imbarazzaffero. Ognuno faminirava la di lui attività, e i di lui nemici stelli non potevano difconvenire della vastità, e della sertitità del suo foirito.

Ma tuttavia questi talenti medesimi ; e soprate tutto l' uso ch' ei ne faceva in favor del Popolo, el ferendevanio più che mai odioso al Senato e a' Gran di di Roma; ed attendevan eglino con impazienza la fine del fuo Tribunto e della fia podesta. Venuto sinalmente il tempo de' Comizi, si tenne l'Assemblea per l' elezione de' Tribunti dell' anno seguente. Non si mise Cajo nel menomo muovimento per avervene parte; ma il Popolo che si lusinava di ottenere dalla di lui capacià de' nuovi privilegi, lo nomino per la seconda volta in Tribuno; e si offervò ch' egli sosse conda volta in Tribuno; e fi offervò ch' egli sosse la supprime Cittadino che sosse per avervento a questa Digità, senz' averla

follecitata.

Vide il Senato con eccessivo ammarico la con- I Grandi
fermazione di un Magistrato, che gli levava infensi- tramanola

bilmente tutta l'autorità. Furono diversi i suoi sua perdita. Configli : inclinavano i più violent a farlo perire e a trattarlo come Tiberio. Ma il timore di suscitare una fedizione, fece prendere un altro partito che può riputarsi come un tratto della più fina politica. Si delibero, prima di venite alle vie di fatto, e di ruinarlo a forza aperta, di tentare d' indebolire le premure del Popolo a di lui riguardo: L più abili Senatori s' indirizzarono a Livio Druso di lui Collega. Era questi un uomo dotato di sole buone intenzioni; di uno spirito giusto, ma limitato; e che senza parzialità di fazione , avrebbe ben voluto poter conciliare materie sì opposte, e riunire divisione degli animi. Un disegno però di tanta estensione, ed in cui i particolari interessi la guadaguavano fu i generali, era fuperiore alla fua capa-

Il Sena- cità e al suo credito. Preserlo pel suo debole i Seto oppone natori, e lo tennero lufingato della gloria di ridona-Drufo a Cajo.

re la tranquillità alla Repubblica. Offrì Drufo di buona voglia il suo ministero : " Non vi si diman-, da già, gli differo quegli esperti Senatori, che , voi vi dichiariate contra gl' interessi del Popolo che vi ha eletto per uno de' fuoi Magistrati; e , nè pure che all' esempio di Ottavio vi opponiate , alle novità introdotte tutto giorno da Cajo. Il " Senato forma un progetto più nobile, 'e non esi-, ge le vottre follecitudini , e la mediazione del miglior Tribune che mai abbia avuto la Repubbli-, ca, fe non per ristabilire la pace e la concordia , fra gli Ordini differenti dello Stato. Proponete . , fe lo credete a proposito, nuove Leggi ancora più , favorevoli, fe fi può di quelle di Cajo. Il Se-, nato, tutto vi approverà : fol vi si chiede , che " pubblicamente dichiariate, che le Leggi e gli E-, ditti che faranno da voi progettati , vi sieno sta-, ti infpirati dal Senato; e che aggiugniate ch' egli , non ha per oggetto, che il vantaggio e l' utilità

de' fuoi Concittadini .

Un tal artifizio ottenne tutto il più desiderato fuccesso. Druso, che nel progetto niente trovava che fosse contrario a suoi interessi, nè a quelli del Popolo, si rende persuaso di tutte le infinuazioni de' Senatori. Se Cajo proponeva di spedire due Colonie in due Città dipendenti dalla Repubblica ; Drufo, per beneicare un maggior numero di povere famiglie, voleva fe ne ripopolassero dodici, e si mandassero in calauna di esse tre mila de' Cittadini più bifognosi . Avendo Cajo fatte aggiudicare alcune Terre incolte a certi Plebei, e imposto alle Terre medefime qualche censo e contribuzione ; Drufo, per incalciare, per dir così, il di lui artifizio di adulare il Popolo, regalò ad alcuni miserabili abitanti quandtà di esse terre , libere e franche da qualunque imposta . Finalmente , avendo Cajo

Della Repubblica Romana. Lib.IX. 223 procacciato a' Latini, come il dicemmo, il Privilegio di fuffragio nell' elezioni ; Drufo , con un nuovo Decreto aggiunfe, che effendo que' Popoli ammessi alla Cittadinanza della Repubblica , non fosse più lecito a un Capitano Romano in far battere con verghe un foldato di quella Nazione. Non ommife Druso in cadauna proposizione, di dichiararsi , come gli venne infinuato, ch' ei non ferviva che d' interprete del Senato, il quale gli aveva data l' incombenza di farne il rapporto all' Affemblea. Mitigò gli animi un procedere di questa forta : non si ebbe più tant' avversione al Senato; pareva si rappattumassero i due partiti : Druso su gradito alla moltitudine pel merito della novità, e ripartì il credito di Cajo: era questo l' unico oggetto de' Senatori. Concepì Cajo un fegreto rancore per vedersi strappare da quel rivale una parte del favore del Popolo. Lo trattò da schiavo del Senato ; dispiacque la sua gelosia a' più onesti della Plebe; e la sua condotta in riguardo a Scipione Emilio suo Cognato, fece dubitare se la sua virtù fosse così ingenua, come fin allora si avea creduto.

Noi dicemmo, che Cornelia sua Madre era fi- Animoligliuola di Scipione l' Africano, o sia del primo Sci tà degli pione; e che il secondo Scipione figliuolo di Paolo contra i Emilio stato adottato in questa famiglia Patrizia , Gracchi. aveva in isposa Sempronia, la forella de' due Gracchi . Ma malgrado questo duplicato parentaggio , la diversità, e l'emulazione de' due partiti, e l'animosità fra i Patrizi ed i Plebei in proposito al ripartimento delle Terre, aveano sempre servito di oftacolo alla vera e sincera unione di queste due famiglie. Gli Scipioni si erano in molti incontri dichiarati nemici della Casa Sempronia; i Gracchi pure querelavansi, che il giovane Scipione non avesse troppo di compiacenza per Sempronia sua moglie col pretesto della di lei sterilità; e generalmente si avea sospetto di tutti gli Scipioni dichiaratisi contra la

Legge di Tiberio, di aver contribuito alla morte di questo Tribuno.

Cajo pubblica le Leggi Agrarie.

La perpetua querela nella Repubblica, che vedemmo riforgere di fecolo in fecolo, e che paffava
da' padri a' figliuoli, i fi rinnovò con maggior livore
fotto il fecondo Tribunato di Cajo. Ei feguiva con
costlanza le traccie e i divifamenti di fuo fratello; e
mon contento di aver levato 'al Senato i Tribunali
e l' autorità, intraprefe di fpogliare le prime famiglie di Roma di quelle Terre di conquifta, ch' elleno, per dir vero, aveano per la maggior parte
usurpate, ma il cui possessi e quasi così antico,
che la fondazione e lo ftabilimento di Roma.

Cajo stimò ch' ei dovesse questo gran sagrifizio a' Mani di suo Fratello, e che sosse di suo decoro il far eseguir quelle Leggi, che gli aveano costata la vita . Interesso nel suo disegno Fluvio Flacco Perfonaggio Confolare, ma fenza probità, e fenza costumi, e la cui amicizia ed aderenza pregiudicavano la sua riputazione. Se gli offrì pure Papirio Carbone Tribuno del Popolo , uomo ardito e fediziofo, con l'oggetto di acquistarsi credito per la fua palese parzialità al partito di Cajo. Tribuno, gli fece nominare unitamente con lui la Triumviri. pel ripartimento delle Terre. Non poteva restar appoggiata la commissione ad nomini più arditi e più imprendenti ; tutti e tre nemici aperti del Senato, ed appassionati adulatori del più vil Popolazzo.

Appena un pubblico Decreto autorizzò questi Trismoiri, che secero citare a suon di tromba tutti i
possibili i terre, a presentare al lor Tribunale i
titoli de' loro acquisti, con una esatta dichiarazione
della quantità, ch' essi ne aveano, perche si potesse
giudicare quei, che sossero prosono nel caso della
Legge Licinia, e che ne possedessero più di cinquecento tornature. Appena v'era un grande di Roma, che non ne sosse Padrone di una maggior quan-

tà :

Della Repubblica Romana. Lib.IX. tità ; e i più di essi erano in litigi per gli limiti delle loro usurpazioni . Divenuti questi tali più prepotenti di quello conviene in una Repubblica, armarono fenza il menomo riguardo, e appostarono de' foldati fulle loro terre per difenderne il loro posfesso: e que' che non ebbero tanto ardire, implorarono la protezione del giovane Scipione il più grande de' Romani del suo tempo. Ma per quanto ei sosse rispettato nella sua Patria, non osò compromettersi col popolo, nè attaccare direttamente le Leggi de' Gracchi suoi cognati. Valsesi di un artifizio più acconcio per deluderne almeno l'efecuzione. Rimostrò con gran destrezza in un'Assemblea, che i Triumviri non fossero stati nominati che per esaminare se vi erano de' Cittadini, i quali a pregiudizio delle Leggi , possedessero più di cinquecento tornature di terre, e per distribuire a poveri Cittadini la quantità eccedente; e che la loro commissione, e la loro autorità, in questi due soli articoli stavano ristrette. Soggiunfe, che prima di procedere a nna tal inquisizione, conveniva riconoscere i limiti fisti, e costanti di cadaun podere: che avendo i proprietari diverfe pretensioni in proposito de' lorò consini, la conofcenza e la giudicazione di esse, sorpassavano la facoltà de' Triumviri, e ricercavano altri Giudici, o almeno una commissione più dilatata.

Approvossi il progetto colla pluralità de' suffragi: Ebbe Scipione l'artifizio ed il credito di levar dalle mani de Triumviri questa porzione di autorità, e fecela rilasciare a Turdiano Consolo di allora; il quale App. Alex. fotto un' indifferenza apparente per l' uno, e l' altro de bello partito, ricopriva un'intera parzialità agli Ordini del Civ. I. r. Senato, e agl'interessi de' Grandi . Per abbagliare il Popolo, si applicò per qualche tempo all'esame esatto delle pretensioni di cadaun particolare, e a regolare i limiti reciprochi de' loro terreni. I Triumviri fcorgevanlo con piacere affaticarsi , colla fperanza che ben presto gli avrebbe messi ip istato Tom. II.

226

di adempiere le loro incombenze; ma qualche tempo dopo si levò improvisamente di Roma su gli avvisi seco lui concertati, che fosse necessaria la sua prefenza nell'Illiria, ove i Romani facevano allora la guerra. La sua lontananza lascio indecisi tutti que' litigi, e per conseguenza rende sospesa la funzione de' Triumviri; i quali mai la perdonarono a Scipione, per aver fatti rompere i loro difegni, e distrugeere la lor commissione. Rinfacciavanlo nelle adunanze, ch' ei doveva tutta la sua gloria al Popolo Romano; e che dopo aver ottenuti due Consolati fuccessivi contra tutte le leggi , e soprattutto , malgrado il Senato, ed i Grandi, non arrossiva in grazia di quest'uomini superbi, di far contrasto allo stabilimento delle Leggi Agrarie sì bifognofe alla fuffistenza del miserabile popolo, e suggellate col sanque di Tiberio.

Carbone attacca Scipione.

Quindi Carbone quell'audace Tribuno, di cui parlammo, citollo in piena affemblea a dire ad alta voce ciò ch'ei pensasse del modo del quale si avea fatto uso per farlo perire; presumendo, con una tal. frodolente quistione, metterlo in necessità di non potergli rispondere, senza rendersi odioso o al Popolo od al Senato. Ma Scipione fenza scomporsi dichiarogli ; che s' era vero che Tiberio avesse intentato di farsi il Tiranno della Patria, ei credeva giustissima la di lui morte. Tutto il Popolo adoratore della di lui memoria, avendo contrassegnato il proprio sdegno con orribili gridi; A che servono questi schiamazzi, disse loro Scipione con un aria di grandezza che gli era sì naturale: V'immaginate forse di atterrire un Generale mai potutofi scuotere dallo ftrepito di tanti nemici Eserciti? Nulla Cajo s'impegnò in questa disputa; ei se ne stava guardando un cupo filenzio. Ma Fulvio Flacco, uomo trasportato, e violento, fece molte minacce a Scipione; e il giorno Mortedi dietro si trovo morto nel proprio letto quest'illustre Scipione · Romano , con indizi attorno al collo della violenza,

che praticata gli venne. Non Della Repubblica Romana. Lib. IX. 227

Non si sapea a chi attribuirne un delitto sì enorme : caddero i primi fospetti su Flacco, che il giorno avanti lo avea minacciato del rifentimento del Popolo. Pretendevano altri, che un colpo così ardito venisse da una una mano più vicina. Acculavasene Cornelia, la Madre de' Gracchi; e si pubblicava, che Sempronia stessa, figliuola di lei, e moglie di Scipione, per isbrigarsi del nemico della sua famiglia, e di un marito, che la spregiava, avesse nottetempo introdotto i Sicari nella di lui camera.

Temendo il Popolo, che Cajo non file scoperto complice del misfatto, non volle se ne prendesse informazione. Egli stesso non inquisì: e quel Magistrato così severo, quegli che affettava il titolo di difensor delle Leggi, e la parte avversaria di tutti quei che intentaffero fulla pubblica libertà, custodì un filenzio sì odiofo full'affaffinio d'un Confolare che produsse un ragionevole sospetto, ch' egli o i fuoi non fossero creduti tanto innocenti, che potes-

fero sostenere qualunque sorta di pruove.

Questo silenzio di Cajo vie più reo dello stesso affaffinio, eccitò le univerfali querele di tutta la Nobiltà ; e i più onesti pure del Popolo , ne traevano degl' indizi violenti, contra la fua virtù. Per allontanarne la spayentevole memoria, e per tenere divertiti gli animi, si prevalse Cajo di Q Rubrio suo Collega, che impegnò ad esibire nuovi progetti. Questo Cartagine Tribuno esortò il Popolo a rifabbricare Cartagine stata rifabbridistrutta da Scipione , e a spedirvi una possente Co- cata. lonia. Cajo fiancheggiò con vigore la propofizione, e tutto operava nelle Assemblee per determinare il Popolo all' imprendimento; decantava la fertilità del territorio, la vicinanza del mare, la ficurezza; e la comodità del fuo Porto . E perche credette che in tal congiuntura, la fua affenza, e quella di Fulvio Gracchis. Flacco da Roma, non farebbero inutili a distruggere quelle mormorazioni ingiuriofe alla fua gloria, bell. Civa ne dimando, e ne ottenne la commissione, che gli lib. z. P

ter.1.2.

Cajo, e Flacco presi in sospetto,

Condussero eglino in Africa sei mila famiglie di Roma, e le misero in possesso di Carragine, e del fuo territorio. Ma in tempo, che stavano occupati in rialzarne le muraglie; o per meglio dire, in abbattere i trofei di Scipione, Druso che non operava che coll'impressione de' consigli del Senato, si servì della lontananza di Cajo per rendere più odiofo Flacco: Eceva ricordare tutti gl' indizi che potevano spacciarlo reo, sospetto dell'assassinio di Scipione. Ciò era un attaccare indirettamente Cajo medefimo, il qual teneva sì strette aderenze con quel Senatore. In tutti i fuoi difcorsi rimostravalo Druso come un nomo violento, e come uno spirito sedizioso, che andasse rintracciando la propria elevazione nelle turbolenze dello Stato. Restò pure accusato di aver proccurata la rivolta de' Popoli dell'Italia. Proponenasi di formaglisi il suo processo; il credito, e la considerazione di Cajo suo protettore, si affievolivano nella di lui affenza; il Popolo comiciava a dimenticarfelo , e confidava tutto il fuo cuore a Drufo, la cui riputazione era limpida, e tutta moderazione la condotta. Pel pericolo del fuo amico, giudicando Cajo della diminuzione del proprjo credito, paísò con diligenza a Roma, per rianimare la sua fazione. Abbandonò pure, in arrivando, la fua cafa situata sul Monte Palatino, e su ad alloggiare vicino al Mercaso in una contrada abitata da un numero infinito di basso Popolo . Propose pofcia nuove Leggi, che tutte aveano per oggetto l'avvilimento dell'autorità del Senato. Doveale far approvare nella prima Adunanza; ma perche ei dubitava del fuccesso, e che non gli parve il suo partito sì numerofo, nè sì ripieno di quel fervore, ch' egli era folito d'inspirargli, sece entrar in Roma una quantità di que' Popoli d'Italia, a' quali egli avea. Della Repubblica Romana . Lib. IX. 229

procacciato il diritto di fuffragio.

Inquieto il Senato per quella folla di stranieri, che riempivano la Città, e che sembravano non essersi . introdotti, che per imporgli la Legge, si valse dell'autorità del Confolo Fannio, per ordinare a tutti quei che non erano abitatori di Roma, di softirne immediate. Cajo, per non dar accorgimento della diminuzione del fuo credito, benche dopo il fuo ritorno d'Africa si sentisse meno autorizato, fece pubblicare un Ordine tutto opposto; insinuò a que' Popoli il restarsene in Città; e promise loro il soccorso delle Leggi, e la protezione della Plebe contra il Decreto del Consolo.

Con tutto ciò, egli vide di poi strascinar prigione da' Littori di Fannio, uno di quegli stranieri, screditafuo ofpite, e che si avea espressamente arrestato per to. far a lui quell' insulto : fu spettatore della sua difgazia, e degli strapazzi, che venivangli usati., senza che vi si opponesse, fosse, o ch' ei temesse di susci-

tare una guerra civile; o che accortofi digradato di riputazione dopo l'omicidio di suo Cognato, non volesse far palese la debolezza del suo partito. Ed ebbe in aggionta il rammarico di scorgersi abbandonato da Capi, a riguardo di una controversia insorta tra lui , e gli altri Tribuni suoi Colleghi , i quali prima di questa differenza gli erano parzialif-

fimi.

"I Grandi di Roma aveano fatti ergere fulla Piazza de' palchi, per intervenire più commodamente jo, ei fuoi
agli frettacoli agli spettacoli, e a un combattimento di gladiatori; Colleghi. e gli operai ne aveano fabbricati degli altri in gran numero per proprio conto, che aveano affittati alle più ricche, e più agiate famiglie. Vedendo Cajo tutta imbarazzata la piazza, comandò si abbatteffero i palchi, perche il Popolo avesse più di campo, e fosse spettatore de' Giuochi senza la menoma spesa. I Grandi ebbero ricorso all'autorità de' suoi Colleghi; i quali per compiacere alle primarie fa-Pą

dal Tribunato.

pato in Roma, si staccarono da' suoi interessi. Si unirono segretamente a' suoi nemici per escladerlo dal tribunato: e ne' Comizi sussegui, ove trattavasi di un terzo Tribunato per Cajo, avendo il Popolo votato per la maggior parte a di lui savore; quei Tribuni, a' quali, per diritto della loro Carica apparteneva numerare i sussegui, suppressero, per vendicassi di lui, una porzione de' Biglietti, e secero un rapporto infedele dello Squittino: conquesta frode resto Cajo escluso dal Tribunato.

Opimie opposto a Cajo.

Appena videlo il Senato ridotto a privata condizione, che determino far annulare tutte le di Uleggi, en er imife la cura al Confolo Opinio, quel medefimo, che in tempo di fua Pretura, avea tenato d'imbrogliar Cajo nella fedizione di Fregella. Quelto Confolo, come il dicemmo, era il nemico dichiarato de Gracchi. Uomo feroce, altiero per la fua origine, e per la fua Dignità, pregiatore del Popolo; e che feuza badare alle formalità delle Leggi, fembrava difpofto a tutta forza, di terminare quelle gran controversie colla morte steffa di Cajo.

Cominciò dallo fcancellare egli medefimo il Decreto che imponeva il riftabilimento di Cartagine; e convocò una generale Affemblea per far fupprimeDella Repubblica Romana. Lib.IX. 23t re tutte le altre Leggi . E perche potesse con superiorità di forze sostenere il suo partito , sece entrate in Città un Corpo di Truppe di Candiotti ch'

erano stipendiati dalla Repubblica.

Se ne formò come una guardia: più non ufciva cuo no ifcortato da quella firaniera Milizia, circonduto da tutti i Grandi di Roma, cotanto interellati nel distruggimento delle Leggi de' Gracchi. E questi Grandi medesimi stavano attorniati da una solla domestici, e di clienti, che l'uso teneva impegnati al Joro seguito, e alla loro disposizione.

Con tale foota, il Confolo teneva pubblicamente infultato Cajo in qualunque luogo, che lo rifonatraffe. Ingiuriavalo per ifitmolarne la querela, e
perche gli efibiffe opportunità di caricarlo, e di farto perife. Cajo più moderato, o rieonofciutofi più
debole, diffirmulava gli oltraggi. Ma Flacco men
paziente di lui, e irritato dall'infolenza de Grandi;
tanto gli fece toccar con mano la perdita di tutta
la gloria de fuoi due Tribunati, per una moderazione fpacciata da fuoi nemici per codardia; che
fi determino alla fine di opporre la violenza alla
forza.

Chiamò al fuo seguito i più zelanti Plebei, e nello steffo tempo sece entra in Cirtà un gan numero di Latini, ed altri abitanti dell'Italia mascherati da mietitori, come genti che rintracciassero lavoro dei impiego. Tutta Roma stava divisa fra queste due fazioni. Quella di Cajo sembrava la più vigorosa a cagion del maggior numero, e perch' ei disponeva di tutto il Popolo. Ma di vedea nell' altra il Magistrato Supremo, una legittima autorità, e parimenti miglior condotta, e più ben diretti difegni.

Arrivato finalmente il giorno in cui fi dovea decidere della fulfitenza, o dell'annullazione delle Leggi de Gracchi, di gran mattino admaronfi i due partiti nel Campidoglio. Secondo l'ufo, diede prin-

to.

Littore cipio il Consolo dal sacrificar agli Dei. Pretendesi, ammazza- che uno de' fuoi Littori, nominato Quinzio Antillio, ellendosi ingerito di rappresentare a Cajo tutte le difgrazie ch'egli stava per cagionare alla sua Patria, fe si ostinasse a sostener le Leggi, delle quali egli era l'Autore, e che avendo Cajo con un nojoso, e spregiante gesto indiziato il proprio spiacero per le rimostranze di un si ignobile Uffiziale, fosse questi. ful fatto medefimo stato ucciso da alcuni Plebei. Altri Storici riferiscono il caso in diversa guisa. Dicon essi che questo Sergente si attrasse colla propria insolenza la fua diferazia; e che portando le viscere della vittima stata immolata dal Consolo, si mise altamente a gfidare, rivolgendosi a: Flacco, e a que' del fuo partito: " Fate largo, pessimi Cittadini che sie-, te : Si dice di più ; che a queste parole ingiuriose egli aggiugnesse un'azione di mano disonesta, ed insultante, e che gli offesi, per vendicarsene, lo perforassero cogli spilletti de' loro Taccuini, e lo necideffero nell'iffante medefimo.

Parve che il Popolo non approvasse una tal via di fatto; e Cajo che ne previde le confeguenze, dichiaroffene affai scontento. Rimproverò a' suoi partigiani, che avean eglino fomministrato a' loro nemici quel pretesto che detanto tempo andavano rin-

tracciando per potere spargere il suo sangue.

In fatti si assembio in un subito il Senato; e per la morte di un semplice Sergente, ordinò, come avrebbe potuto farlo nelle più estreme calamità della Repubblica. Che i Confoli dovessero provvedere, perche non acsadessero pregiudizi allo Stato . Con un Decreto sì straordinario, conferivati dal Senato a' Confoli la più arbitraria potestà. Potevan eglino far leve di quante Truppe fossero lor necessarie per reprimer in qualunque modo gli ammutinamenti de' Cittadini, e per far la guerra a nemici. In una parola, aveano un'autorità arbitraria tanto in Città, che fuori al Campo.

In

Della Repubblica Romana . Lib. IX. 233 In virtù di un tal decreto, comando Opimio a tut- Opimio

ti i Senatori, e a' Cavalieri di prender l'armi, con tra Cajo. ordine di trovarsi il giorno dietro sulla piazza, ciascuno per lo meno, con due schiavi armati. co, dal fuo canto, proccurò mettere in commozione la moltitudine, e far armare il Popolo. Ma egli non ritrovò che una strana costernazione degli animi, e un fommo avvilimento. Cajo nel ritirarsi , si arrestò sulla piazza davanti una statua di suo Padre, che vi si era innalzata; e risguardandola tutto mesto, e senza dir parola, si videro grondar le lagrime dagli occhi fuoi, come prefagio dell'effusione di tutto quel sangue, che la sua querela avrebbe il giorno dietro cagionata. Que' che lo accompagnavano, mossi da compassione; si animayano gli uni cogli altri con dire, che ben farebbono vili, fe abbandonassero un sì gran personaggio, che per gli soli loro interessi si trovava in pericolo . La maggior parte passò la notte alla di lui porta, più per dimostrargli il loro zelo, e il loro affetto, che colla speran-2a di potergli recare un gran soccorso. L. Flacco impiegò quel tempo in raccogliere i loro fautori, e i Capi del Popolo. Riuscigli far prendere l'armi a un gran numero: e appena spuntò il giorno, che preoccupò il Colle Aventino.

Anche Cajo si dispose a ben presto seguirlo, ma non volle amarsi. Non era già la sua, una mancanza di coraggio, bensì cautela per ischivare di venir alle mani co' fuoi Concittadini . Vesti la sua ordinaria Toga, e si provvide di una sola corta spada, per difendersi in caso di essere affalito. Stando ful punto di uscir di casa, la di lui Moglie tutta disfatta in lagrime accorfe per impeditnelo: " " Ove ten vai , ella gli diffe , o Cajo , teneramen-, te abbracciandolo? Qual si è il tuo disegno? Per , qual motivo esci tu sì mattino: di casa ? Non ti " può forse esser noto, che gli uccisori di tuo fra-, tello ti tengono preparato il dellino medelimo ;

,, e che non hai per difenfori che una vile plebaglia, pronta ad abbadonarti alla vifta del menomo per ricolo. Penfa, penfa che non è più Roma quella la che fu ; la virtù a' è bandita, e non vi regna che la fola violenza. Con qual fiducia puoi tu appoggiarti full'autorità delle Leggi, e nè pure si fulla giuftizia degli Dei; quegli Dei, o ciechi, p.; impotenti ; che lan fofferto che fosse affassinato Ti-

, berio?

Cajo penetrato di dolore, e senza forza di poterle rispondere, strappossi dalle braccia di lei, e fu ad unirsi a Flacco di già alla testa del suo partito: non trovò in quella folla di popolo che una difordinata moltitudine, e più di animolità, che di vigore. Il Senato , pel contrario , e tutto il Corpo della Nobiltà, feguiti da' loro Clienti, e domestici , formavano una formidabile fazione . Avvedutofi Cajo di non effere in istato di loro resistere . ottenne da Flacco, che si manderebbe al Consolo un Deputato per dimandargli la pace, e scongiurarlo a risparmiare il sangue de' suoi concittadini. Si addossò un tal impiego al più giovane de' figliuoli di Flacco; ed ei fe presentò al Consolo con un Caduceo alla mano , e propose una riconciliazione fra i due partiti.

Molti de' più ben intenzionati Senatori; stavano diparer di accettare il progetto, e di entrare in conferenza co' Capi della fazione del Popolo. Ma Opimio, persuaso della di lui debolezza da quel modo
di procedere, rispose al figliacio di Flacco, che non
aveavi altra riconciliazione a proporsi, se non che
que' ch' erano colpevoli, si sottometressero al giudizio del Senato, e al rigor delle Leggi. Rimandò
nello stessito, per al rigor delle Leggi. Rimandò
nello stessito tempo quel giovinastro, e severamente
gli probib stotto gravi minaccie a non più prefentarfi d'avanti a lui, se il di lui padre e i di lui pattigiani non si soggettassero a tutto ciò, che il Senato sosse il comparetture di disporre del loro deffino a

Della Repubblica Romana. Lib. IX. 235 Mife pofcia una taglia fulla testa di Cajo, e s'impegno a pagarla a peso d'oro. Per indebolire il di lui partito, e per diffeminarvi la divisione, proferiffe a suon di Tromba tutti i di lui aderenti, con promessa nonostante di accordar il perdono 2 quei, che sul punto stessio lo abbandonassero.

Una tal proferizione ottenne tutto l'effetto, di cui potevafene lufingar il Confolo. S'intimorì la maggior parte del baffo Popolo, che fi era l'afciaro firactinare dietro di Flacco; infensibilmente si dileguò, e fi appartò da' fuo Capi: appena erano loro restati quattro o cinque mila uomini. Non trovandosi Cajo in forze da far contrasto a' suoi Avversar; e sorie coll'oggetto di prevenire lo spargimento del sangue, voleva andar egli medesimo a render ragione al Senato di sua condotta. Non vi acconsentiono si suoi separato i troi seguata; temendo di perderlo, si riputò miglior espediente il rispedire una seconda volta il giovane figliuolo di Flacco, per chiedere di nuovo la pace.

Opimio, senza permettere di ascoltarlo, lo sece mettere in arresto, per aver contravvenuto al suo divieto. E fenza dar tempo al Popolo di riconoscerfi, marciò contra lui, e fecegli dar la carica da' fuoi Candiotti, i quali a colpi di dardi diffiparono ben presto la moltitudine. Allora i Senatori; e-i Cavalieri gettandoli, colla spada alla mano, nella calca, ne fecero perire un gran numero: pretendesi che restassero mora tre mila Plebei . Flacco in quella fconfitta si nascose in una vecchia maceria, ove difcoperto, vi fu uccifo col fuo primogenito. Cajo si ritirò nel Tempio di Diana, e si voleva privar di vita. Ma Pomponio, e Licinio, due de fuoi ancici lo tennero impedito, e lo costrinsero a darsi alla fuga . E' fama che , all' uscir da quel Tempio, pregò la Dea, che il Popolo Romano, il qual con tanta viltà avea lasciato in abbandono i suoi Protettori, mai più si liberasse dalla fervità. Misesi poscia

a fuggire, fempre affistito da' suoi due amici fedeli. e da uno schiavo di nome Filocrate. Gli surono dietro i suoi nemici: ma pervenuto ad un ponte; Pomponio, e Licinio, per agevolargli lo scampo, secero alto . le armi alla mano, ed arrestarono per qualche tempo quei che lo infeguivano, e che non poterono passar avanti, se non dopo aver atterrati questi due generoli Romani.

Cajo ucci-

Ebbe Cajo il tempo di guadagnare un piccolo bosco consecrato alle Furie. Ma perche si avvide. che non poteva sottrarsi a' suoi nemici, i quali aveano circondato il boschetto, dicesi che si fece ammazzare da Filocrate, e che questo fido schiavo si ammazzò poscia egli medesimo sul corpo del suo padrone. Asseriscono altri, che trovandosi Cajo mesfo alle strette dagli assalitori , Filocrate lo abbracciasse, e tenesse coperto il suo corpo, cosicche nonrinscisse loro il colpirlo che dopo la morte del suodomestico. Se gli tagliò la tatta, è i suoi assassini la confissero sulla punta di una picca. Un certo Settimulejo, Creatura di Opimio, rapilla a quei che la portavano come in trofeo; ed avendone fegretamente estratto il cervello, la riempiè di fuso piombo per renderla più pesante, e se ne sece pagare dal Confolo diciassette libbre, e mezza d'oro.

di Opimio.

ſą.

Crudeltà Si gettò il corpo nel Tevere con quel di Flacco e con tutti gli altri di più di tre mila Cittadini periti in quella commozione. Il Confolo, il cui odio implacabile non era tuttavia fatollo coll' effusione di tanto fangue, fece arrestare, e poscia morire in prigione tutti gli Amici, e fautori de' Gracchi che potè mai discoprire. Furono confiscati i loro beni: non si permisero alle vedove i vestimenti di duolo; Licinia pure, moglie di Cajo fu privata della fua dote; e Cpimio incessantemente imperversato contra i miferabili avanzi di quella fazione, e diftefe la fua inumanità fin fovra quel giovanetto relatore delle parole della pace, e lo fece morir prigione. DoDella Repubblica Romana. Lib. IX. 237

Dopo lo spargimento di tanto sangue, onon arrof- App. Alex. sì questo crudel Magistrato di far costituire un Tem- de bell. pio fotto il titolo della Concordia, come se con mezzi tutti pacifici egli avesse ottenuto l'intente di riunire i fuoi Concittadini. Il Popolo non rifguardava questo Tempio, che con orrore, e come un monumento dell' orgoglio, e della barbarie del Con- Leggi 'Afold . Ma non badando Opimio a un'avversione im- grarie suppotente, non pensava, che ad estinguere per fino al presse. la memoria delle Leggi de' Gracchi. Con questa mira, un Tribuno del Popolo apparentemente fedotto da lui, e dagli altri Grandi di Roma, rimostrò in un' Assemblea, ch'ei tiscontrava insuperabili difficoltà nella ricerca e nella partigion delle Terre; ma che chiedeva pel vantaggio del Popolo, che cadaun proprietario ne pagasse una tal quale contribuzione proporzionata alla quantità, che ne possedesse; e che il denajo, che provenisse da queste rendite, sos-se distribuito a' poveri Cittadini, e a quegli in particolare, che non avessero in proprietà la menoma porzione delle Terre medefime . Aggiunfe ; che col mezzo di una tale contribuzione, fossero riconosciuti per legittimi poffessori que' che le occupavano ; colicche all'avvenire non potessero mai più restare molestati ; e che dovesse essere lor permesso il vendere i loro poderi, e disporne a proprio beneplacito, sempre però sotto obbligazione del Censo, che si fosse stabilito.

Ammaliato il Popolo dalla lufinga del Cenfo, approvò questa Legge, la quale distrusse onninamente quella de' Gracchi. Il ricco Cittadino, più non temendo alcuna inquisizione, dilatò senza scrupolo i limiti del fuo dominio. Si andava a gara chi fosse il primo ad acquistare il terreno del povero vicino. Tutte le terre paffarono in poffesso de' Grandi; eil s' imposbasso Popolo ricadde nella miseria volutasi preveni- sessano re da' due Gracchi.

Ben presto più non si parlò ne di que' Censi, ne re.,

delle Ter-

di quelle contribuzioni, che dovevano andare a fuo profitto. I Grandi, e gli opulenti di Roma, fuppreffero, come di concerto, quel contraffegno della natura, e della fervitti di quelle Terre. Un altro Tribuno, altrettanto traditore del fuo partito, che quegli di cui teste fatto abbiamo menzione, delufe infensibilmente I' efeguirmento di quella parte di Lege, col pretesto, che i Grandi pagassero alla Repubblica abbastanza di tributo; co' servigi, che le rendevano nelle Magistrature: e con una tale concatenazione di artifizi autorizzati dalla forza, e dalla violenza, restarono finalmente: i Prepotenti possessi di di quelle pubbliche terre già divenute loro preda.

e loro particolare conquista.

Non recherà minor maraviglia il riflettere, che i Plebei non trovavano più alcuna protezione in quell' animofità de' Tribuni contra i Patrizi e la Nobiltà. Queste due Fazioni che la nascita rendeva opposte, si erano cangiate in due partiti, di poveri, e di ricchi, di qualunque Ordine che si fossero; e il povero Cittadino abbandonato dai facoltofi Plèbei che si erano uniti al Senato, scorgevasi ancora tradito indegnamente da' fuoi propri Magistrati, come complici dell' usurpazione di quelle Terre che il Popolo inutilmente reclamava. Più non si prefentava dopo la fatal difgrazia de' Gracchi, alcun Tribuno così difinteressato o generoso, che ardisse imprendere pubblicamente la di lui difesa. L' avarizia, il particolar interesse, la brama di esaltarsi colla privata grazia de'. Grandi, era fucceduta allo. zelo del ben pubblico. L' orgoglio e il luffo occupavano le veci di quella generosa singenuità, e di quell' amore per la Patria, a cui Roma doveva la fua grandezza e la fua possanza.

In una corruttela quasi universale, l'affare di Giugurta sece rivenire il Popolo dall'abbattimento, e dalla consternazione, ove avealo gettato la perdita de Gracchi. Profitto ben volentieri dell'oppor-

Della Repubblica Romana. Lib. IX. 239 tunità di vendicarsi del Consolo Opimio, e della sore

dida avarizia de' primari della Repubblica.

Massinissa, quel famoso Principe Africano, illustre per l'amiczia del primo Schiome e sì noto
per la sina parzialità inviolabile al partito de Romani, aveane ricevuto il Regno di Numidia, in ricompensa de fervigi a loro renduti contra i Cartaginesi. In morendo, lasciò i suo i Stati fotto la
protezione di Roma, a Mississa i suo i Stati fotto la
protezione di Roma, a Mississa i suo si aderbale il primogenito, ed il secondo Impsale. Aveva
pure un nipote di nome Giugurta, figliuolo di Mamassissa i si suo fratello, morto primà di Massinissa
ma questo vecchio Principe lo avea lasciato nell'ofcurità, e non avea voluto riconoscerlo per suo Nipote, mereceche non eranato di legitimo maritaggio.

Mississa trovandolo avvenente e di buona mina, lo trasse dalla di lui bassezza, e lo fece allevare co' Principi fuoi figliuoli, ancorche più ch'essi, foss' egli avanzato in età. Dice Salustio che Giugurta cor- Chi fosse, rispose persettamente alle intenzioni del Re suo Zio, e alle instruzioni de' suoi Maestri . Nessuno de' giovani Signori suoi coetanei lo sorpassava o nel tirar dell' Arco, o nel montar a Cavallo, o nel corfo. S' egli andava alla caccia, e che riscontrasse un Leone o altro animale feroce, mettevasi immediate alla testa de' cacciatori per effere il primo a ferirlo; e quando dopo di averlo uccifo ne riceveva gli applausi, fosse orgoglio o moderazione, dispregiava quella forta di vittorie, come molto inferiori, a quel che ne diceva, a ciò che dovevafi attendere dal coraggio e dal valore d' un Principe .

Compiacquesi da principio il Re di Numidia del buon evento delle sue sollectudini, e con piacere risguardava il giovane Giugarta come l'ornamento della sua Corte. Ma guari non tardò a riconoscere in questo Principe una finistrata ambizione, regolata da uno spirito artifizioso, infinuante, seal-

tro ed ingamatore. Cangiossi in timore il contento di Millissa; sopratutto riflettendo alla sua avanzara età , e alla gioventù de' fuoi figliuoli ; e ben avvidesi con dolore di aver nodrito nella sua famiglia un nemico fegreto, e che forfe ne farebbe il distruggitore. Per levarsi da tal inquietudine , determinò di mandarlo alla guerra, colla speranza che il destino dell' armi potrebbe liberarnelo. Lo mise pertanto alla testa di un Corpo di Truppe, ch' egli spediya a Scipione Emilio, il qual allora assediava

Sue prime

Numanzia in Ispagna. Ma Giugurta ben seppe ritrarre diversi vantag-Campagne gi de un progetto flato formato per folo perderlo. Cominciò egli dal guadagnarsi l'affetto e la parzialità del Soldato e dell'Uffiziale che stavano sorto il fuo comando, col mezzo de' blandimenti, de' regali, e soprattutto con le azioni di un sorprendente valore. I Romani stessi, così buoni conoscitori di tal forta di merito, convenivano che non si potea ritrovare un giovane Principe, nè più coraggioso, nè più intendente, riguardo alla fua età, nel mestier della guerra. Questa generale stima gli acquistò un gran numero di Amici ; e fra questi formò delle . strette aderenze con quegli Uffiziali, che gli parvero di maggior credito a Roma e nel Senato. L' esperto Africano, il qual ben prevedeva quanto vantaggio gli potesse provenire da tali amicizie per la fua efaltazione, veruna cofa non commife per impegnarli ne' fuoi intercsi. Se gli guadagnò a forza di doni; ed essi più che mai interessati, fomentavano la fua ambizione per averne de' nuovi. Infinuavangli, che fenza badare all' ordine del fuo nafcimento, doveva dopo la morte di Missisa, pretendere apertamente alla di lui Corona; e purche non mancalle mai di denaj, non gli mancherebbono confidenti e validi Protettori in Scnato, ove stava, per così dire, all' incanto la maggior parte de' fuffragj.

Informato Scipione di tali maneggi, e disgustato di Scipio-

Della Repubblica Romana. Lib. IX. 241 che si corrompesse lo spirito di questo giovane Prin- ne a Guicipe con massime sì perniziose, lo prese in quattr' gurta. occhi, e rendello con fomma bontà avvertito di non guadagnarsi in verun tempo l' amicizia de' Romani. che con mezzi di tutto onore, e con azioni degne del fuo coraggio, e della fua nascita. Soggiunsegli, perche egli comprendesse che gli erano noti i di lui più fegreti divifamenti, ch' era cofa fempre pericolosa il presumere di guadagnare alcuni privati con ciò che apparteneva al pubblico : Che in grazia di quel valore, di cui ne avea dati tanti faggi, non potevano mancargli le Corone ; ma che se per una brama sfrenata di dominio ei prevalevasi di espedienti indegni ; avvifavalo da buon amico , che oltra il perdere il fuo danajo che andava impiegando per corrompere i fuffragi, perderebbe alla fine anche sè medesimo. Giugurta, il cui spirito pieghevole e fcaltro agevolmente riceveva qualunque forta d' impressione, finse restar convinto da tali rimostranze. Promise a Scipione di profittarne ; e terminata la Campagna, prese congedo da questo Generale, il quale scrisse in di lui savore al Re di Numidia, asserendo di essere assai contento de' lui servigi, e che non poteva egli efibire migliori pruove di coraggio e di condotta, di quelle avea palesate in tutte le

Giugurta, ritornato in Numidia con quello folendore che gli avea impartito la fama acquistatasi nell' armi e nell' amicizia de' Romani , comincia a gettare i fondamenti della fua elevazione. Si fa de' nuovi confidenti; compra de' parziali; guadagna una parte de' Ministri ; intimorisce gli altri ; e a forza d' imbrogli , ottiene l' intento di far infinuare al vecchio Re ch' ei lo deve ricevere in adozione, perche abbiano i fuoi figliuoli un terzo fratello, che ferva loro di Tutore e di Reggente allo Stato . Il Adottato semplice vecchio, il cui spirito erasi affievolito per da Missila cadente età, adottollo pubblicamente. Si lufin- fa. Tom. II.

occasioni .

gava, con una tale beneficenza, di aver guadagnato quello che non gli era riuscito di perdere. Ma appena ei mancò di vita, che Giugurta ben diede

Sue antbizione.

a conoscere che la politica non registra nel numero delle virtù la gratitudine . . L' ambizione e l' interesse gli secero rivolgere contra la famiglia di Misfiffa quella podestà ch' egli non avea confeguita che per esserne il protettore. Si era ripartita la Numidia in tre Principati; e si vedeano in uno stesso Regno, e, per così dire, sul Trono medesimo tre Sovtani, indipendenti gli uni dagli altri, ancorche tutti e tre egualmente nella dipendenza e fotto la protezione de Romant. Aspirando Giugurta a costituirsi il solo padrone della Numidia, determinò far perire i due giovani Principi. Diede principio dal minore; il qual caduto nelle di lui insidie, perì nel proprio letto a colpi di pugnale; e fu egli la pri-ma vittima immolata all' ambizione dell' infidiatore. Atterrito il maggiore da un sì enorme attentato.

Gingurta

si falva con precipitosa suga nello Stato di sua apcontra di partenenza; ed ancorche poco guerriero, arma im-Aderbale. mediatamente, tanto per difendersi dagl' imprendimenti di Giugurta, che per vendicare la morte di fuo fratello. Giugurta, dal fuo canto, fa leve di Truppe; tutta la Nazione si divide, ed ognuno prende partito in questa guerra civile . Il maggior numero de' Signori Numidi si dichiara per Aderbale; ma i migliori Soldati e primari Uffiziali si uniscono a Giugurta. Ben presto si viene alle mani : Aderbale è sconfitto ; e la maggior parte delle sue Truppe, passano, dopo la rotta, sotto le insegne del fuo nemico. Spalancanfi al Vittorioso le porte delle Città più forti. Per salvare la propria vita è costretto Aderbale a mascherarsi ; e dopo aver erra-

a Roma.

to per qualche tempo nel suo paese come uno sgraziato proscritto, finalmente si mette in salvo sulle terre della Repubblica, e quindi passa a Roma per - implorare la protezion del Senato.

.La

Della Repubblica Romana. Lib.IX. 243 La presenza di questo giovane Principe spogliato de' fuoi Stati, e la morte del fuo fratello affatfinato per ordine dell' Usurpatore, eccitarono una generale indignazione ne' Senatori del pari che nel Popolo. Non si parlava in Roma, che della necessità di far passare immediatamente un Esercito nell' Africa, per punire Giugurta. Questo principe, il qual di già teneva colà i fuoi emissari, e che temeva la possanza e il risentimento della Repubblica, spedì subito degli Ambasciadori per giustificare il suo procedere. Gli caricò di ricchi presenti e di Denajo di fomme immense, con commissioni di guadagnargli Giugurta degli Amici, e di comprargli, per così dire, chiun- a Roma. que volesse vendersi. Appena surono a Roma questi Ambasciadori, che seminarono l' oro da tutte le parti. Pochi Senatori lor rifistettero. La maggior parte de' Grandi segretamente superata, superò degli altri. Divenne generale la corruttela. Trova-rono i Numidi nell' avarizia della Nobiltà un asslo sicuro pel lor padrone ; e tutte le deliberazioni del Senato terminarono a nominare dieci Commissari, incaricati di portarsi in Africa per prendere conoscenza de' successi; e , se sosse necessario , per fare una nuova partigion dell' Imperio di Millilla fra Giugurta ed Aderbale.

Il Capo della commissione su Opimio, il quale avea acquistata molta riputazione nel Senato e fra i Grandi di Roma, dopo la morte di Cajo, e la distruzione del suo partito. Non sì tosto approdò in Africa co' fuoi Colleghi, che Giugurta, il qual guadagnafaceva maggior fondamento full' oro proprio che ful- to. la giustizia della propria Causa, imprese di corromperlo con presenti magnifici. Altrettanto avaro che crudele Opimio, gli vendè la fua fede e il fuo ono-, re: più che lui non furono dilicati i fuoi Colleghi. Stabilitofi il prezzo, fu Giugurta dichiarato innocente: si fece spacciare Impfale per l'assalitore, e la sua morte fu rappresentata come una conseguenza della

Storia delle Rivoluzioni fua temerità. Seguì poscia la partigion degli Stati di Missisa sul piano stesso che Giugurta propose; e i Commissari, con infamia del nome Romano, gli aggiudicarono le più ricche Provincie, che fervirono egualmente di ricompensa al suo delitto, e alla sua corruttela.

Giugurta ricomin-

Dopo la partenza de' Commissarj, non avendo quest' ambizioso Principe più che temere dalla parcia la guer- te di Roma, risolvette attaccare a sorza aperta gli Stati di Aderbale. Ma perche riputava suo interesse il premunirsi con qualche apparenza di giustizia, si contentò a buon conto di fare delle incursioni fulle frontiere, proccurando d' irritare il risentimento di quel Signore, coll' oggetto che tali infulti lo impegnarebbono ad usare di rappresaglie, pel cui motivo Giugurta prenderebbe di poi l'opportunità di maneggiare con vigore la guerra, e parimenti di giustificarla a Roma, fe lo chiedesse il bisogno.

Aderbale, che si conosceva inferiore di forze e di capacità nel mestiere dell' armi , volle piuttosto dissimulare de' piccoli oltraggi, che tirarsi addosso una dichiarata ed aperta guerra. Giugurta dopo di averlo provocato per qualche tempo fenza poter impegnarlo ad armarsi, dispregia finalmente la di lui debolezza; e senz' andar maggiormente in traccia di pretesti, assalisce i di lui Stati alla testa d'un possente Esercito; assedia le di lui Prazze, e si rende

padrone della maggior parte delle Provincie.

Dopo ciò, che non restava ad Aderbale altro espediente, che quello di abbandonare una seconda volta il fuo Paese ; oppure , conveniva , malgrado l'inuguaglianza delle sue forze, difenderlo generosamente coll'armi alla mano. Col configlio dunque de' fuoi Ministri, determinasi a far contrasto alla violenza. Raccoglie le sue Truppe, effettua nuove leve, e mette finalmente in piedi un Efercito, ma più riguardevole pel fuo numero che pel coraggio. Prende poscia la marcia contra il nemico, e sa tutDella Repubblica Romana . Lib.IX. 245

to per opporsi a' di lui progressi .

Giugurta, che aveva in testa i suoi disegni, lafcia accamparsi Aderbale senza inquietarlo. Finge pure di diffidare delle proprie fue forze, per aumentarne la di lui confidanza . Si paffano i primi giorni fenza combattere: ma col favore di una ofcuriffima notre, fi accosta quietamente Giugurta al Campo del suo nemico, lo attacca da tutti i lati, supera le trincee, e taglia a pezzi tutti quei che tentano di risssergli. Va in traccia da ogni parte di Aderbale ch' ei voleva far perire, per dar fine con un folo colpo a tutta la guerra; ma fu così felice questo Principe nella sua disgrazia, che si sottrasse al furore del fuo Avverfario ; e vide appena sforzato il suo Campo, che si gettò in una Città chiamata Cirta, ove si rinchiuse cogli avanzi delle sue Trup- Aderbale pe, e donde spedì Ambasciadori a Roma, per im- fi salva a plorare un' altra volta il soccorso della Repubblica. Cirta.

Rifguardando Giugurta la di lui morte come il primo frutto della vittoria, lo siegue, si pianta con tutto il suo Esercito davante Cirta, investì la Piazza, la stringe più sotto, e giura di non istaccarsi dal piede delle fue muraglie, se non si rende padrone e della Città e della persona di Aderbale . Questo sgraziato Principe, scortosi sul punto di cader nelle mani di un inesorabile nemico, spedisce corrieri fopra corrieri a Roma. Ammaliato il Senato da' partigiani di Giugurta, pare che dubiti del rapporto degli Ambasciadori, e contentasi di mandar in Africa tre giovani Romani per instruirsi di quanto passa; e in caso di guerra, commette a due Principi Numidi il deporre l' Armi. Al loro arrivo, restano lusingati da Giugurta con ambasciate continue, e poscia son fedotti con riguardevoli somme, sempre sotto titolo di presenti. I suoi Ministri, in una udienza che venne loro accordata, sostennero che Aderbale avea attaccata a forza aperta, e parimenti con modi storti ed indegni la vita del

Q 3

246 Storia delle Rivoluzioni
lor Signore, il qual aveva prefe l'armi per la fola
meceffità di una vendetta Convinti i Deputati da
quelle ragioni che l'oro del Numido avea fatte apparire giuftiffime, fe ne ritornarono a Roma, in
tempo che Giugurta con nuovo fervore profeguiva
l'affedio.

Aderbale ferive a Senato.

Videsi Aderbale ridotto all'estremità, e perciò replicò con lettere le sue premure al Senato, scongiurando i Romani, in grazia de servigi prestati da Massinissa suo avolo, a salvargli almeno la vita. Disponete come più vi piace del Regno di Numidia, scriveva loro questo debole Principe; ma non permettete ch' io cada nelle mani di un Tiranno, e dell' ucci-

sore della mia famiglia.

I più ragionevoli de' Senatori, e que' che non erano stati corrotti dall' oro di Giugurta, ssavano di opinione che non si perdesse maggior tempo a far passare un Esercito nell' Africa, perch' ei fosse costretto a levar l'assedio da Cirta, ed inseme restasfe punito della sua disubbidienza. Ma i suoi sautori co' loro intrighi impedirono l'approvazione di questo configlio, col pretesto che un tal armamento impegnerebbe in un inutile dispendio. Proposero solo di mandare in Africa de' nuovi Commissar, per regolare le disserente de' due Re; e questo per rere la vinse full' onore e sulla gloria della Repubpica. Emilio Scano si ripose alla testa della comdel Senatori missone. Egli era Principe del Senato; e vale a

del Sena

dire, quegli che il Cenfore, leggendo pubblicamente la lista de' Senatori, avea nominato il primo: il che dipendeva dalla ficelta di questo Magistrato inspettore de' coslumi. Per ordinario, non deferivati un tale decorofo titolo che a un Senatore anziano, che di già fosse si talo con a con la consolare, o della Censura; ed ei godeva di tale prerogativa per tutta la sua vita.

Avarizia Scauro, illustre pel suo nascimento, gran Capitano di Scauro, e Magistrato di abilità, ma altresì ambizioso ed a-

varo,

Della Repubblica Romana. Lib. IX. 247 varo, fin allora aveva ammantati questi due difetti coll' apparenza delle virtù contrarie. Ancorche l'avarizia fosse la sua passione predominante, avea saputo rifiutare l' oro de' Ministri di Giugurta, perche lo stribuivano con troppa pubblicità. Una sì fcaltra direzione, la fua età, la fua Carica, i fuoi fervigi, lo fecero nominare Capo de' Commissari . Ripassò ben presto in Africa co' suoi Colleghi, e si sbarco ad Utica, donde fece significare a Giugurta la fua commissione, e gli ordini del Senato, di le-

vare immediate l'assedio da Cirta.

Lascia Giugurta le sue Truppe, e va a trovare i Commissarj. Protesta che non vi ha per lui cosa più facra degli Ordini del Senato; ma rimostra nel tempo stesso che Aderbale avea voluto farlo perire , e ch' era andato ad attaccarlo alla testa di un Esercito: che in quanto a lui , non avea prese l' armi che per difendere la propria vita e i propri Stati : Che i Romani fon troppo giusti, per interdirgli il naturale diritto permesso a tutti gli uomini , e per legargli le mani, quand' ei resta attaccato. Fu con fimili discorsi, o piuttosto con esborsi considerabili e fegretie, che il perfido Africano seppe deludere l' effetto di quella commissione. Non arrossirono Scauro e i suoi Colleghi di ritornarsene a Roma, senz' aver confeguita cofa alcuna in favor di Aderbale. Il Numido, difimbarazzato dal folo oftacolo, ch' egli temeva, fi rimette all' affedio, vie più lo stringe, ed obbliga finalmente l'affediato Principe, più colla fame che colla forza , a darsi nelle sue mani . Non ottonne l'infelice che la fola condizione di avere falva la vita; raffegnandosi, pel rimanente, al giudizio del Senato. Giugurta tutto promife. Fu Morte di ricevuto nella Piazza; ma appena se ne riconobbe Aderbale. il padrone, che fece tagliar a pezzi il prediofi, e Roma 641. morire Aderbale fra i più crudeli tormenti.

Saputofi a Roma questo nuovo assassino, e l'infa- lib.a c.4. me prevaricazione de' Commissari, si eccitò un ge- Oros.l.s.c.

nerale fdegno. Soprattutto il Popolo fclamava ad alta voce nelle Adunanze, che aveafi venduto a quel Barbaro il fangue del di lui fratello. Temendo il Senato che finalmente l'impunità non mettefe in rivolta la Plebe, ordinò, malgrado i partigiani di Giugurta, che L. Calpurio Belia Confolo di allora, palfaffe in Africa con poderofa Armata, per cidure all' pubblidiera quel l'isono.

ni di Ciugnira, che L. Caipumo Bejita Coniolo di allora, pafiaffe in Africa con poderofa Armata, per Avarizia ridurre all' ubbidienza quel Tiranno. Era valorofo di Calpurio, e dotato di fomma esperienza; ma tali gran qualità erano (cancellate da una fordida avarizia: sembrava ch' ei non facesse la guerra che come un mesliere, e col solo oggetto del guadagno di danajo. Riputò la spedizione di Africa come una ricca ricolta; e non gli parve vergognoso qualunque

mezzo per accumulare opulenze:

Ma perche gli era ben noto che aveva a fare col Popolo Romano, e con Tribuni, che potrebbono un giorno chiedergli fevero conto di fua condotta, fu così fealtro, che impegnò nella spedizione medessima Scauro, ed alcuni Senatori de più riguardevoli. Dimandogli per suoi Luogotenenti, sotto colore di aver bisogno di personaggi consumati nell'arte della guerra; ama in sostanza, non aveva altra mira che di affociargli ai suoi ladronecci, e di guarentiri sotto il loro nome e col loro credito da qualunque ricerca.

Non su dunque senza un' estrema sorpresa ed inquietudine, che Giugurta intese le notizie di queta armamento. Si era sempre lusingato che l' omicidio di Aderbale non gli costrebbe che alquanto d'oro. Mandò subito a Roma il suo figliuolo, come un pegno della sua fedeltà e della sua sommessione, e lo fece accompagnare da due Ambasciadori carichi d' una parte de' suoi testori, co' quali avevan ordine di-sargli acquisto di nuovi protettori. Ma i missatti di Giugurta erano stati troppo strepitosi, perche maggiormente fossero distinulati dal Senato. Nel mezzo di una sì general corruttela, e sale qual

Della Repubblica Romana. Lib.IX. 249 noi la rappresentammo, appariva, nonostante, la maestà in ciò che riguardava gli affari pubblici . Non poteasi pure prendere un aperto partito senza Ambasciadisonorarsi; perciò di comun consiglio su ingiunto al dori di figliuolo di Giugurta e a' fuoi Ambaciadori di ufcire nel termine di dieci giorni dall' Italia , quando da Roma, non fossero disposti di rimettere il Regno di Numidia e la persona stessa del Re, all' arbitrio della Repubblica. Fu fignificato loro il Decreto, e furono costretti tornar addietro, senz' aver potuto en-

trar in Roma.

Allestitesi le leve, fecele Calpurnio immediate imbarcare a Reggio. Passarono dall' Italia in Sicilia, e da Sicilia nell' Africa. Appena vi pervenne il Confolo, che affalì vigorofamente gli Stati di Giugurta. Spargonsi nel paese le sue Truppe, e mettono ogni cofa a ferro e a fangue . Pianta poscia degli affedi, prende Città, e fa de' prigionieri . Per fostenere il suo credito, oppure per vendersi più caro al Re di Numidia, avanza con vigore la guerra, e porta da ogni parte lo spavento delle sue armi. Timoroso il Numido delle conseguenzel, ricor-re a' suoi soliti mezzi. Fa colare riguardevoli somme fin nella Tenda del Generale Romano. Trattano il mercato fegreti emissari : entra Scauro in questa infame negoziazione, e ripartisce con Calpurnio l' oro di Giugurta. Per abbagliare il pubblico, si forma un solenne Trattato : il Re di Numidia ottiene ia apparentemente si suggetta agli ordini del Senato; pace. confegna i suoi Cavalli , i suoi Elefanti , e somme considerabili di denajo .. Sembra ch' ei medesimo si abbandoni alla discrezion de' Romani ; si porta al Campo fenza guardie, e fenz' alcun marchio di fua Dignità ; ma aveva presa la precauzione , di farsi accordar degli ostaggj. Dopo che Calpurnio si ebbe ritirato da' di lui Stati, ei rientro nelle sue piazze : Se gli rimandarono pure , incontraccambio di oro, Liv. Epit. per fino a' fuoi. Cavalli e a' fuoi Elefanti; e all' 1. 4.

ombra di una falfa pace, egli godè tranquillamente del frutto del fuo delitto, e dell' affaffinio di Aderbale. S' intese a Roma con altrettanta vergogna che dolore questa nuova prostituzione . Lagnavasi ognuno che si fosse violata la Maestà del Popolo

Ann. di Romano. Quindi Memmio uno de' Tribuni del Po-Roma 642. polo, prese l'opportunità di ssogarsi contra il Se-Discorso nato; ed in piena Assemblea ei parlò in questi termio con- mini : " L' integrità è disparuta in quest Ordine . tra il Se- " E' smarrita la giustizia ; l' oro è il tiranno di , Roma; e il Popolo non ha che pur troppo faggiato, che i Grandi ed i Nobili non riconoscono qual si sia altra divinità. Fanno eglino un pubblico traffico della loro fede e del loro onore . " La gloria, e gl' interessi dello Stato son degenera-, ti in commerzio . Si è tradita la Maesta dell' , Imperio; si è venduta la Repubblica, e nell' E-, fercito e in Roma medesima. Opimio, l' assassi-,, no di Cajo , l'uccifore di tre mila de' fuoi Con-, cittadini, il tiranno della fua Patria, ha riempiute dell' oro e dell' argento del perfido Giugurta quelle stesse sue mani, che ancora son bagnate del , fangue del Popolo, e de' fuoi Tribuni. Forse che , Calpurnio e Scauro più di lui non fono innocenti. , Ci vien detto che il Numido si è renduto alla , Repubblica; ch'egli ha confegnate le sue Piazza. " le sue Truppe e i suoi Elefanti . Rischiarate una , tal verità; fate venir a Roma Giugurta. S'egli , è vero che siasi rassegnato di buona fede, egli ubbidirà agli ordini vostri ; e fe non ubbidifce , vi farà agevole il giudicare, che ciò che chiamafi un Trattato, non è che una collusione di quel , Principe artifiziofo co' nostri Generali : Trattato, che per lui non avrà prodotto che l'impunità de' " fuoi delitti; che infami ricchezze per quei ch' erano incaricati dell' istruzioni del Senato; e che un eterno disonore per la Repubblica .

Rifveglia quetto discorso tutta la pubblica animofità.

Della Repubblica Romana. Lib. IX. 251 sità . E' citato Opimio all' Adunanza del Popolo . Se gli forma il suo processo. Egli è bandito da Roma con un folenne Decreto. La memoria delle fue crudeltà, dice Vellejo Patercolo, non gli ottenne nè pur un Plebeo, che avesse compassione della fua difgrazia; e fu costretto, aggiugne Plutarco, di paffar la fua vecchiezza nel difonore e nell'infamia, tiratali addosso per la sua avarizia e per la sua cor-

ruzione. Cassio, ch' era allora Pretore, in virtù del Decreto medesimo del Popolo, paísò in Africa per condurre Giugurta a Roma. Dicdegli in cauzione la pubblica fede . Ma questo Principe affai più fidavasi nel suo denajo; e appena vi pervenne, che con ric- a Roma. chi presenti guadagno un Tribuno del Popolo, di nome Bebio: di poi si presentò all' Adunanza. Rinfacciogli Memmio la di lui ingratitudine per la famiglia di Missisa, l'eccessiva ambizione, la crudel-tà, gli omicidi de' due fratelli adottivi, la disubbi-

dienza agli ordini del Senato, e la fegreta collufio-

ne con quei che n' erano incaricati, ancora più colpevole e più odiosa alla Repubblica.

Soggiunse il Tribuno; che ancorche il Popolo non ignorasse il nome de lui complici, e il prezzo della loro prostituzione, voleva, nonostante, andarne instruito dalla di lui bocca. Che dicendo la verità, ei poteva tutto promettersi nella fede e nella clemenza de' Romani; ma volendo, o nasconderla, o mascherarla, era perduto senza rimedio ; e quindi citollo a rispondere articolo per articolo, a' diversi capi di accusa di già pronti contra di lui , e contra i Senatori e i Commissari lasciatifi sedurre dalle sue liberalità.

Sottentrato però Bebio, al foccorfo di Giugurta, vietogli il rispondere senz' allegarne la menoma ragione. Ognuno resta attonito per la sfrontatezza di questo Tribuno. Con tutto ciò, ei persiste pertinacemente nella sua opposizione; e il Popolo tradi-

bandito .

Giugurta

to da uno de' fuoi Magistrati medesimi, scorge rompersi l'Assemblea senza dilucidazione di sorta. Giu-, stamente sdegnato per una tal intelligenza e per l'impedimento di Bebio, lo rifguarda come. l'effetto d'una nuova corruzione; e non si parla meno che di mettere in arresto il Re di Numidia, e di porre la fua Corona ful Capo a un altro Nipote di Massinissa, che temendo della crudeltà di Giugurta, era rifuggito a Roma dopo la morte di Aderbale,

Spaventato Giugurta da tali rumori, fe gli offro-Fa affaffinare Mas-no degli assassini che lo liberano da questo rivale . fiva. Ma stato arrestato uno degli uccisori, e convinto il

perfido Africano di sì esecrabile azione colla deposine stessa dell' assassino; e non avendo forse bastanti fomme per farlo dichiarare innocente, gli viene imposto dal Senato il levarsi immediate da Roma. Partì fubito, e non fenza apparenza di timore di essere trattenuto. E' fama , che uscito dalle porte della Città, esclamasse in mirandola : O Città venale! saresti ben presto schiava, se vi fosse un Mercante

sì ricco che potesse comprarti!

Come Giugurta si era portato a Roma sulla pubblica fede, si lasciò ch' ei ritornasse ne' suoi Stati Se gli fa pacificamente. Ma su ben presto seguito dal Conla guerra. folo Albino, il qual avea ordine di fargli la guerra fenza' intermissione, se non rimetteva la sua perfona, e il suo Regno in potere del Popolo Romano. Albino arrivato in Africa, gli cominciò le ostilità con felici successi; e avrebbe ben desiderato di poter terminare la guerra prima che spirasse il suo Consolato. Giugurta, pel contrario, che non fondava altra speranza, che nel cangiamento de' Generali, e che tutto attendeva dal benefizio del tempo, non pensava, che a tenere a bada il Consolo, e tirar a lu-go gli affari : ora prometteva di rendersi, ed ora giurava, che piuttosto avrebbe lasciata la vita, che la Corona. Oggi scorgevasi fuggire dall'Esercito de' Romani , e pochi giorni dopo tornava ad

Della Repubblica Romana. Lib. IX. 253
attaccargli fino nel loro Campo. Faceavi pofcia
paffare de' corrieri, e de' negoziatogi: e ogni giorno erano ntovi i fuoi progetti. Imbrogliato il Confolo in un abiffo di trattati, di cui non difcopriva il
fondo, non faceva, per dir così; ne la guerra, ne la
pace; coficche forvenuto il tempo de' Comizi, fu
obbligato a lafciare l' Africa, e refictiuffi a Roma
per prefiedere all' elezione de' nuovi Confoli; e fe
ne partì, dopo di aver rimeffo il comando delle truppe ad Aulo fuo Luogotenente, e Fratello.

Maggior vantaggio non poteva desiderarsi da Giugurta. Se gli lasciava a combattere un Capitano senza valore, e senza militar esperienza, e che non avea altro credito ch' esser fratello del Generale. Una gran presunzione tenevagli celata la sua incapacità, e una sordida avarizia secegli fare tanti errori,

quante intraprese.

Nel più rigido dell'inverno trasse le se Truppe fediata da' loro quartieri pér metrere l'assedio a Sutale, una delle piazze più sorti della Numidia, ove Giugurta teneva custodita una parte de' suoi tesori. Quest' e-ra l'esca che lo allettava: ma la preda stava rinchiusa in un Castello situato sul giogo d'una montagna, e circondata da paludi , che le pioggie, e le nevi sondure aveano rendute impraticabili.

Aulo acciecato dalla fua ingordigia non desitte dal formarne l'assedio. Giugurta per vederlo impegnato in si disagevole impresa; secegli sare disservent progetti, come se avesse temuto il successo delle di lui armi. Per somentare la di lui presunzione, mandavagli di tempo in tempo de' Deputati a chiedergli la pace, con termini così sommessi, come se egli sosse di già padrone di tutta la Numidia. Non ommise tuttavia di sa avanzar il suo efercito, come se intentasse di gettar soccorso nella piazza: ma avea commesso a suoi Uffiziali di assettare un ordinanza dissidente.

Lusingatosi Aulo di avere sparso lo spavento fra

Demand Cons

tut-

I Romani tutti i Numidi, marciava contra di essi come ad una sono scon- vittoria accertata . Giugurta, per maggiormente invilupparlo nella di lui confidanza, finge prender la fuga. Appartansi le sue truppe con precipizio. Le incalcia con fervore il Generale Romano; e di altro non ha paura, se non che Giugurta gli scappi. Ma l'esperto Numido, pratico del paese, lo va traendo, e infensibilmente lo impegna con marcia sfilata in certe angustie, delle quali egli aveale fatte occupare le uscite: ed Aulo, prima per dir così, di veder l'ini-

mico, si trova vinto, e preso. L' incertezza, e il terrore si spargono nelle sue

Truppe. I Numidi danno la carica a' Romani, e alla testa, e alla coda; e si lascia cader lorò addos-· fo una tempesta di freccie. Gli uni restano uccisi; ed altri rintracciano un' apertura, e uno scampo. Ma da qualunque parte si rivolgano, non riscontrano che l' inimico, e la morte. Finalmente il Generale Romano co' fuoi primari Uffiziali , guadagna la cima d' una montagna, ove Giugurta lo lascia tutta la notte, ben sapendo che non se gli poteva sottrarre. Il giorno gli discopte tutta intera la fua difgrazia. Egli scorge una parte delle fue legioni tagliata a pezzi, e l'altra affediata da un inimico padrone del paese, e vittorioso: fu for-Giugurta za venire a' componimenti . Finge Giugurta non fa paffare voler prevalersi di tutti i suoi vantaggi . Dona la vita, e la libertà a' Romani, a condizione di paffar forto il giogo; ignominiofa cerimonia, colla quale pareva, che i vincitori inferiffero una vergogna eterna alla difgrazia de' vinti. Efige di più dal Generale, e da primari Uffiziali una folenne promessa, che mai più i Romani lo sturberebbero nel possesso del Regno di Numidia. Aulo, altrettanto codardo che presuntuoso a tutto soscrive; e vedesi un Romano temere più la morte, che la perdita del proprio

i Romani fotto il giogo.

> Appena si seppe a Roma. un trattato sì infame, che

Della Repubblica Romana . Lib. IX. 255 che il Senato annullollo . Aulo su richiamato ; e Metello Confolo eletto, fu incaricato della guerra di Numidia. Era questi un Patrizio delle principali famiglie di Roma, gran Capitano, uomo dabbene, di virtù, e di una probità sperimentata; e benche di un partito opposto a quello del Popolo, gli riuiciva tuttavia gradevole del pari che a' Patrizi, de' quali egli era l'ornamento, e il fostegno più valido.

Riflettutosi da' Romani sulle sue gran qualità, e particolarmente full'effer fuo incorruttibile, più non dubitarono della sconfitta di Giugurta, che fin allora non fi era fostenuto, che cogli artifizi, e per l'avarizia de' Capi che se gli erano messi a fronte. Fa raccolta Metello della fue Truppe , forma nuove An. di Roleve, stabilisce Magazzini di viveri, di armi, e di ma 644. munizioni, e parte per la Numidia accompagnato da Cajo Mario, statogli assegnato dal Popolo per

fuo Luogotenente.

Era nato Mario in un villaggio presso Arpino, di Carattere poveri parenti, e che campavano la loro vita col di Mario. lavoro delle loro mani. Era stato allevato ne' rustici travagli, ed erano altrettanto feroci i suoi costumi, quanto spaventevoli le sue fattezze. Egli era un uomo di grande statura, d'una straordinaria sorza di Corpo, e coraggiofo, e foldato anche prima di vestir l'armi. Di buon ora si arrollò negli Esetciti, vi si distinse con azioni di un raro valore, e foprattutto con un efatto esercizio della militar disciplina. Rintracciava in qualunque incontro de' pericoli degni della sua intrepidezza; e le più lunghe marcie, e quali si fossero gli stenti della guerra, niente costavano ad un uomo nodrito fra i disagi. Si offervò fempre nella fua condotta un estremo distaccamento dalle voluttà : e dopo la sua esaltazione, parve non rifentirfi, che agli stimoli dell'ambizione, e della vendetta: passioni , per le quali la Repubblica sparse tanto sangue. Passo per tutti i gradi della milizia, e furon essi sempre la ricompen-

va contra

256

fa di altrettante azioni, nelle quali erafi fegnalato. Quando richiefe al Popofo la carica di Tribuno in una delle Legioni, la maggior parte de fuoi Concittadini non riconofcevano la fua faccia; ma il fuo nome non era ignorato da chi fi fia; e col favore di un credito si ben fondato, ottenne quell' impiego fovra molti Patrizi fuoi competitori. Metello, ottimo giudice del di lui valore, lo portò pofcia alle primarie Cariche dell'efercito, e colla fua protezione pervenne fino alla Dignità di Tribuno del Popolo. In tal Pofto ei cominció far palefe la fua ambizione, e l'odio violento al partito della Nobil-

Mario Tribano del Popolo -

ambizione, e l'odio violento al partito della Nobiltà. Declamava incessamente contra il lusso de Senatori; ed ancorche mancasse di eloquenza, non cessava di rimostrare al Popolo con un tuono sonoro, e sirepitoso, quanto sosse del di lui disonore il non considare il comando delle Legioni, e le principali dignità dello Stato, che a' soli Patrizj: Che questi nomini avari, ed ambiziosi se le aveano come appropriate: Che in vigore del loro credito, se le rimettevano impunemente ogni sorta d' iniquità.

Mario, per isconcertare le loro brighe, e aderenze, propose una nuova Legge, e una nuova maniera di dar i suffragi nell' elezioni de' Magistrati Curuli. Cotta Confolo attuale, 'e che avea penetrate le di lui mire, si oppose alla pubblicazion della Legge; e il nuovo Tribuno restò citato parimenti al Senato, per rendervi ragione della fua condotta. Presentossi Mario, e invece di scomporsi, come avrebbe potuto farlo un uomo di sì bassa nascita, e nuovo negli affari, minacciò fieramente il Consolo di farlo arrestare, se non levasse la sua opposizione. Si rivolfe poscia a Metello, che fin allora gli era flato suo Protettore, come se avesse voluto impegnarlo a dichiararsi per lui . Ma Metello avendo disapprovato pubblicamente la di lui condotta, Mario, senza rispetto verso un Magistrato, al quale doveva la fua fortuna , comando a' fuoi Uffizia-

li

Della Repubblica Romana. Lib. IX. 257 li l'arrestarlo ; e sarebbe stato condotto prigione insieme con Cotta, se questo Consolo non avesfe levato il suo impedimento . All' uscir dal Senato Mario, se ne ritornò all'adunanza del Popolo, e vi fece confermar la sua Legge. Incantato il Popolo dalla di lui intrepidezza, gli applaudì con ec-nente di cessive lodi, e lo nomino Luogotenente di Metello Metello. per la spedizion di Numidia. Questo Generale, il qua'e preferiva l'interesse della sua Patria a qualunque particolare risentimento, se ne servi con quella fiducia, che meritava il di lui valore, e la di lut capacità. Non s'ingannò questa fiducia; e Mario nel progresso del tempo su riconosciuto come il più ficuro strumento delle di lui vittorie . Metello fu nell'Africa; si applicò immediate a ristabilire la militar 1.2. cap.7 disciplina nelle Truppe, che Aulo gli rinunziò; mifesi poscia in marcia contra Giugurta; guadagno due Stratag. battaglie; gli prese le sue principali Piazze; e do- lib.4-2.1. po averlo infeguito fino all'estremità de' di lui Sta-fconfitto ti, non avendo più quel Principe ne forze da oppor- da Metelre alla potenza di Metello, ne piazza ove potesse lo. ricovrarsi, chiese a parlamentare, ed offri di som- Salustio, metterfi a quali si sossero condizioni, che Metello Fl. lib.3. voleffe prescrivergli. Gli ordino a buon conto que cap. 1. to Generale di pagare immediate 200000. libbre di c.15. argento per le spese della guerra; di rimettergli tutti i suoi Elefanti, e una certa quantità di armi, e Marche. di Cavalli , il che puntualmente eseguì. Il Consolo dimando poscia se gli consegnassero i suggiaschi e i disertori. Ubbidì pure Giugurta, e lo fece di quei avea potuto far trattenere. Ma quando alla fine vennegli comandato di renderfi lui medefimo a Tisidio per ricevere quegli ordini, che gli venissero ingiunti , allora cominciò ad esitare , e passò alcuni giorni fenza poter determinarvisi. La memoria de' suol misfatti; il timore, che non si volesse vendicar la morte de' due Principi Impsale, ed Aderbale; gli allettamenti della sovrana podestà , e l'orrore di pre-Tom.II.

cipitare dal Trono nella schiavità, impegnaronlo a ritentare il destino dell'armi; e ancorche si fosse renduto privo delle fue principali forze, credette gliene restassero abbastanza per tirar avanti la guerra, o per lo meno per differire ancora per qualche tempo la propria perdita. Rompe dunque i trattati ; raccoglie nuove Truppe; fortifica alcune piccole Piazze, che gli restano in fondo del suo Regno; e tenta di

Uccifione in Vacca.

forprendere quelle, che aveano occupate i Romani. Avea Metello presidiata Vacca, una delle più ricche Città della Numidia, e ne avea dato il governo a Turpilio Silano suo amico, ed ospite, ma che non era Cittadino Romano. Turpilio, uomo dabbene, fenza orgoglio, e non avaro, nulla ommife per ammanfare que' barbari, e per far loro gustare la foavità del suo governo. Tutti gli abitanti applaudivano egualmente alla fua giustizia, e alla fua moderazione; ma l'amore si naturale per la Patria. l'aderimento al loro Sovrano, e l'avversione al giogo straniere, prevalfero fulla stima ch' esti avevano per Turpilio . I primari della Città lasciansi guadagnare da Giugurta ; prendono di poi l'opportunità di una pubblica festa per invitar gli Usfiziali a mangiare nelle loro Case. Ciascuno ammazza il fuo ofpite a colpi di pugnale; e col favor del tumulto, entra Giugurta nella Piazza, e fa macello di tutta la Guarnigione Romana. Il folo Turpilio fl fottraffe al furore per gratitudine degli abitanti. che lo dimandarono in grazia a Giugurta, e che lo fecero scortare fino al Campo de' Romani, ove rendè conto del fuo infortunio.

Ancorche Metelle fosse persuaso ch' egli era più fgraziato, che reo, non potè di meno di farlo mettere in arresto. Restò immediate suggettato al configlio di guerra. Mario per far dispiacere al suo Generale, si costituisce accusatore di Turpilio, e gl' imputa di ayer tradita la piazza: con tanto vigore incalcia l'affare, che lo fa condannare alla morte.

Della Repubblica Romana. Lib. IX. 259 Dopo aver Metello ricuperata Vacca , - fi- feppe l'in- Turpilio nocenza di Turpilio, e la fellonia degli abitanti . Re- innocensido universalmente compianto: gli Amici del Gene-te control dannato rale Romano assigne anno la mor di un nomo ch' era stato degno della sua amicizia - te . Non vi ebbe che Mario, il qual andando in traccia Orgogliodi fegnalarsi con un odio aperto contra il suo Ge- sa connerale, pubblicamente si rallegrava della morte di dotta di Turpilio; con insolenza pure vantavasi, ch'egli avea rinvenuto il fegreto di appiccare a Metello un rimorfo, e una furia vendicatrice, che incessantemente gli chiederebbono il fangue innocente del fuo ofpite, e del suo amico. Mario divorato dall'ambizione, non affettava quest'astio così palese contra un Patrizio de' principali del Senato, che per guadagnarsi riputazione nel partito che gli era contrario. Videsi appena Luogotenente del Consolo, che aspirò ad occupare il di lui posto; e per ottenerlo niente trascurava per mettersi in un gran nome . Egli entrava in tutte le intraprese; voleva esser capo di tutti i partiti; e fosse ne' Consigli , negli assedi, e nelle battaglie, non vi fu , chi più di lui si accertaffe nelle sue giuste mire, ne dimostrasse più di co+ raggio, e più di valore . . Ammiravali nel tempo stesso la sua temperanza, e frugalità, che sempre erano in lui le medesime. Vestito, e nodrito come un semplice Soldato , si scorgeva un Uffizial Generale mangiare del pane stesso, che si distribuir va a' Legionari ; dormire a terra , o fopra un par gliericcio; il primo al travaglio, fosse , o per doversi aprire una trincea , o per doversi fortificare

Frattanto, accostandosi il tempo dell'elezione de' Consoli, ed aspirando egli apertamente a quella suprema Dignità, fece pubblicare a Roma da' fuoi Emissarj, che Metello prolungava la guerra, per far maggiormente durare il suo dominio ; e che seroce questo Patrizio pel suo alto nascimento, possedeva più , R 2 and and dies

2.00 Srorla delle Rivolucioni di faito, che di merito vero; che la fua natural pigrezza aumentata dall'età, lafciava apertura ad un nemico vigilante, ed attivo, di traverfar i fuoi difegni; che mai fi verrebbe al termine di quella guera, fe non fi cangiava di Generale; e che in quanto a lui, fe gli affegnaffe la fola metà delle Truppe, che componevano l'Efercito di Metello, impegnavafi in una fola campagna di condurre a Roma, o vivo, o merto Giugurta. Allegri i Tribuni del Popolo di aver trovato un uomo di tan-

Mario broglia il Confo lato. buni del Popolo di aver trovato un uomo di tanto merito per opporre nell' elezione a' Patrizi , che pretendevano al Confolato, lo brogliano in sno favore. Senza stento restano gnadagnati i Capi delle Tribà ; si supera il maggior numero de' suffragi; e si dichiara ad alta voce in Roma, che malgrado qualunque credito de' Grandi , fortirà il Confolato, in quella nominazione, dall'Ordine de' Patrizi. Mario informato di tali favorevoli disposizioni, chiede il suo congedo a Metello per andar in persona, secondo la Legge, a domandar quella Dignità, che mai agli affenti conferivali. Fu forpreso, e parimenti sdegnato Metello, che un uomo di sì oscuri natali avesse tanta presunzione ; ed ancorche questo Generale fosse ricolmo di onore, e meritevole della propria riputazione, vuole Salustio, ch'egli non sofse esente da quell'orgoglio ch'è inseparabile da una gran nascita. In una tale prevenzione, ei rispose a Mario con una spezie di scherzo frammescolato allo spregio: Che per pretendere al Confolato, egli lo configliava ad attendere, che il giovane Metello suo figliuolo foffe tanto attempato, per poter effere di lui Collega . Questo figliuolo di Metello non aveva ancora venti anni, e attualmente ferviva nell' Esercito di suo Padre : è già noto che secondo l' ordinario costume, bisognava averne per lo meno, quarantatre, per arrivare al Confolato. Mazio, fenza dimostrarsi offeso da sì pungente risposta, follegita di nuovo la fua licenza; l'ottiene, e fi trova a Roma prima del giorno de' Comizj. Uno de' Tri-

Della Repubblica Romana. Lib.IX. 261 Tribuni lo presento nella prima Assemblea. Col Biafima preretto di rendere conto al Popolo della guerra di Metello. Numidia, non arrofsì, per esaltarsi, di deprimere l'egregie azioni del suo Generale. Attribuì a se medesimo l'onore di tutti i felici avvenimenti; e nell' ascoltarlo, sembrava che Metello, quel gran Capitaño, non avesse contribuito, che col solo proprio nome, e co' propri aufpizi alle sue riportate vittorie. A queste disseminazioni inserì de' tratti di tutta malignità, che Metello prolungava la guerra, o per tirar avanti maggiormente nel comando, o per effetto della sua naturale lentezza: Che nella maniera timida, ed incerta, colla quale ei dirigeva quella guerra, fcoprivafi abbastanza un uomo, che men pensava a finirla, e a vincere, che a non esfer vinto: Che per lui, ben pratico del paese, e più vigoroso di Metello, prendeva l'impegno di aver vivo Giugurta nelle fue mani in una fola campagna, o di sforzarlo ad uscire dalla Numidia, e da tutta l'Africa. Il Popolo di già prevenuto in di lui favore, e ammaliato dalla di lui audacia, eccedentemente lodollo, il che fu riconosciuto da Mario come un pegno del proffimo Confolato. Non è già che non vi si riscontrassero de' grandi ostacoli, particolarmente dalla parte della Nobiltà, la qual non poteva darsi pace, che un uomo di sì ignobile origine dovesse occupare la prima Dignità della Repubblica : piuttosto si farebbe eletto in Generale dell'Esercito di Numidia . Ma perche erano infeparabili Confolo . questi due impieghi, e che il comando delle Legioni apparteneva di diritto a' Consoli, si nomino sinalmente Mario in Confolo, per poter poscia crearlo Generale dell' esercito di Numidia.

, Ebbrio il nuovo Confolo di fua grandezza, diede, An di Roper dir così, l'ultimo sfogo all' odio, che sempre ma 646. avea nodrito contra il Corpo della Nobiltà. Tenevala infultata in qualunque suo discorso, e vantawasi, che la ottenuta Dignità, era una vittoria ti-

portata dal Popolo Romano fovra i Grandi a cagione del fuo coraggio, e del fuo valore: " Dispregian

Insulti » eglino la mia nascita, così ei diceva, e io disprea Grandi, ,, gio il loro orgoglio, e la loro morbidezza. Mi , rinfacciano la mia povertà sì preziosa a' nostri , Antenati; ed io rimprovero loro, con maggior , ragione la loro avarizia, alla quale veggonsi tut-, to giorno facrificare la loro fede, il loro onore, , la gloría, e l'interesse della Repubblica . Invi-,, diano effi quella Dignità, che i voti del Popolo, ,, e degli uomini dabbene mi hanno impartita. Per , qual ragione non invidiano pure le mie guerriere , fatiche; i pericoli a' quali tante volte mi esposi, e le serite, che ho rilevate ne' combattimenti?

,, Io non pervemi al comando, che col mezzo di , una lunga ubbidienza; ed effi vogliono comandar ,, fenz'avere ubbidito , e fenz' altro merito , che quel-, lo de' loro natali . Se lasciansi sorprendere da' " loro nemici ; il credito , gl' intrighi de' loro pa-

, renti, il grafi numero delle loro creature , ogni , cola ricoprono . Si dissimula , si mascherano le ,, perdire ch'essi fanno, oppure si addossano a' subal-

", terni Uffiziali. Non riefce mai alla verità lo , fgombrar le nuvole formate dall'autorità de' Gran-, di, e dall'adulazione de' loro schiavi . Quanto , a me, me ne resto privo del menomo di questi

, foccorsi; mi mancano i parenti nelle Cariche; non " faprei figurarmi le Statue, i Confolati, e i Trion-, fi de' miei Antenati . Sta collocato in me medeli-, mo l'unico mio rimedio , e non trovo altro ap-

, poggio , che nel mio coraggio. Confesso pure , di non effer dotato di alcun talento di discorfo; , ignoro affatto un'arte pericolofa , che infegna ri-, coprire fotto belle parole l'infamia di codarde azioni. Allevato dagli anni più teneri in un Campo,

" e nodrito nella militar disciplina, non appresi che ad utilmente servirmi della mia spada. Ecco il

, folo mio studio, e l'istruzione, e l'esempio, este

Della Repubblica Romana. Lib.IX. 263 , darò a' miei foldati. Colla pratica di fimili le-, zioni, speriamo dar fine prontamente alla guerra , di Numidia. Levando il comando dell' Efercito , a' Grandi , troncaste il principale ostacolo alla , vittoria. Non altro che la loro ignoranza nell'ar-" te dell' armi, la loro prefunzione, e foprattutto " la loro vergognosa ingordigia, han fatta durare

" quella guerra sì lungo tempo.

Avendo Mario, con un tal difcorfo, fempre me- Parte per glio rinforzata la confidanza del Popolo gli doman- l'Africa. do delle reclute per le Legioni, e vennegli permeffo l'estraerle dalle truppe ausiliarie delle Nazioni fuggette o confederate della Repubblica. Se gli accordarono quanti Decreti e Plebisciti, che più volle. Il Popolo, e particolarmente la plebaglia, contento di avere un Confolo del suo Ordine, corre con impazienza ad arrollarsi. Tutti voglion seguirlo: credesi sicura la vittoria sotto un sì gran Generale ; e il nuovo foldato si lusinga di ritornasene ben presto alla Patria carico di preda.

Accoglie Mario indifferentemente fotto le sue Insegne tutti que' che se gli presentano; quegli stefsi che non aveano tanto di facoltà prescritta dalle Leggi, per essere registrati nella milizia Romana. Ma trasportato dalla sua ambizione questo Consolo, e tenendo celati vasti progetti ; non mal volentieri rendevasi parziale questa sorta di gente senza roba e senza protezione, e che non poteva sussistere che col fuo appoggio. Imbarcossi poscia colle sue nuove truppe, e ben presto approdò nell' Africa.

Con violenta afflizione intese Metello ch' eragli stato eletto un Successore, ma spezialmente in con-lascia l'Egiuntura che la guerra pareva poco men che termi- fercito. nata, e che più non gli restava, che a rendersi padrone di alcune piazze di poca importanza. Si pre-tende, che quest' nomo sì grande e sì faggio, non avesse potuto trattenere le lagrime alle prime notizie che n' ebbe . Salustio , dal quale : ho ricavata

261 Storia delle Rivoluzioni la maggior parte di questi successi, riferisce, che una tale inginria cotanto fensibile a un Generale . farebbe rinscita più soffribile a Metello, se l' elezione in Confolo fosse caduta in altra persona che in quella di Mario, ch' ei sempre risguardava come fua creatura, e come un ingrato, il quale non per altro aveva declamato contra la fua condotta, che per elevarsi fulle ruine della sua riputazione. Non potendo determinarfi a vedere fulla fua faccia un uomo che gli era divenuto sì odiolo, incaricò Rutilio uno de' fuoi Luogotenenti di rimettere l' Efercito a Mario, e partì di poi per Roma, ove diligentiffimamente arrivò .

Si giuftifics . Suo elogio.

Il suo ritorno, e il conto che rendè de' successi delle fue armi, le Città che aveva espugnate, le conquistate Piazze, e le battaglie vinte; tutto ciò, fece dissipare e distruggere le pessime disseminazioni di Mario . Videli risorgere la stima e il rispetto del Popolo per quel grand' uomo. Ci fa fapere Vellejo Patercolo, che se gli decretò di una sola comune voce l'onor del Trionfo col soprannome di Numidico; e si osservò, dice lo Storico, che nel tempo stesso eranvi in Roma più di dodici Magistrazi della famiglia medesima di Metello, che in minore spazio di dodici anni, erano stati esaltati alle prime Dignità della Repubblica; gli uni al Confolato, altri alla Cenfura; e molti, che all' onore delle Dignità medefime aveano aggiunta la gloria del Trionfo .

Sbarcato Mario fulle coste dell' Africa, vide po-Silla Que co tempo dopo arrivarvi Cornelio Silla fuo Questore, store, che che gli condusse un vigoroso Corpo di Cavalleria ch' egli avea levata ne' Latini. Erano i Questori, Tesorieri Generali della Repubblica. Si credono così antichi quanto la fondazione di Roma. Altri,

come il dicemmo, riferifcono la loro origine a' Confoli. Due se ne restavano sempre a Roma; e di poi ve se ne aggiunsero due altri, che per ordinario

Della Repubblica Romana . Lib.IX. 265 accompagnavano i Confoli al Campo . Bifognava contare per lo meno, dieci anni di fervigio, per pervenire a quest' impiego : ed ancorche i Questori non avessero in Città alcuna giurisdizione , non lasciavano di esercitar nelle Truppe qualche particolare comando. Oltracció, avvegnache fembra che ogni cofa dipenda dagli amministratori del pubblico denajo, si videro de' Consolari brogliar questa Carica: Tito Quinzio Capitolino dopo tre Confolati, non si credette disonorato dall' ottenerla . Catone . l'anziano, l'accettò; dopo di aver trionfato; e final-mente fi ordinò poscia colla Legge Pompeja, che non si ammetterebbero alla Questura che soli Confolari: dal che si scopre in qual grado gli uomini i più gelofi delle proprie Dignità, e della propria nascita, ripongono l' oro e gli Erarj.

Avanti questa Legge, vi perveine Silla di buon' ora, e in tempo pure di sua gioventà. Sembrava, dice Velleh Patercelo, che il dessino mettendo Silla presso di Mario, avesse voluto unire questi due uomini, e prevenire le disgrazie che la loro discordia produsse di poi nella Repubblica. Ma giacche e l' uno e l'altro han tauto di parte in questa Storia, è ben giutho il sar riconoscere con maggiore particialarità il carattere di Silla, tanto più che facemmo

vedere quello di Mario.

Lucio Cornelio Silla Patrizio, e di una delle più illultri famiglie di Roma, era ben fatto di fua perfona, di buona mina, di un' aria nobile, di maniere piacevoli, di una trattabilità in apparenza libera e ingenua, naturalmente infinuante, perfuafivo ed eloquente, amator de piaceri, ma molto più della gloria. Prima di ogni altra cofa voleva adempiuto il proprio dovere; colla fella facilità fapeva rilaciaria alle voluttà e distaccarsene. Ambiva esse radevole a chiunque si fosse: modesto ne suoi discori, trattandos di parlare di se medessimo; prodigo di lodi per gli altri, e ancora più di dena; Ben vo-

len-

266 lentieri ne prestava a que' che a lui ricorrevano, e preveniva gli altri che ne avean bisogno, e che non ardivano dimandargliene. Non gli ripeteva mai più; e pareva che volesse comprare l' Esercito intero . Famigliare soprattutto co' semplici Soldati, divenendo Soldato egli medesimo, confacevasi alle loro roz= ze maniere, beveva con essi, scherzava, e si compiaceva che si scherzasse. Ma suor della mensa. ferioso, attivo, diligente. Egli era un Proteo per quegli, a' quali niente costavano simili differenti figure; e le sue virtù, e le sue mire stavano equalmente ricoperte da una profonda dissimulazione, che lo rendeva impenetrabile anche nelle sue più segrete compiacenze, fin a' compagni medefimi delle fue

Plut. in Svila . Suo vadissolutezze .

Tale si era Silla quando pervenne in Africa, e al Campo di Mario. Si applicò immediate a meritarsi la stima delle genti di guerra colla sua assiduità à tutte le militari funzioni. O si dovesse combattere, o trincerarsi, stava egli pronto. Accorreva a' maggiori pericoli colla stessa giocondità come quei che ne rivengono. Una nobile emulazione fpronavalo a chiedere gl' impieghi del maggior cimento: e guari non istette ad acquistarsi il pregio del Generale, del pari che de' Soldati. Mario steffo diedegli di poi un Corpo di Truppe separato, ch' ei comandava in capite. Non mi estenderò in una minuta esposizione di questa guerra, se non per quanto farà necessario alla connessione delle diverse Mario parti del mio argomento . Basta l'osservare , che Giugurta prima dell' arrivo di Mario in Africa,

da Giugur- confinato nell' estremità de' suoi Stati da Metello , Bocco.

ta e da fi avez procacciato la protezione e l' alleanza di un Re confinante chiamato Bocco . Mario aveva dun-Orof. I.v. que a fare con questi due Principi . Ei prese Capfa, grande e popolatissima Città; e susseguente-C. 16. mente espugnò quella Fortezza che aveva cagionata

la rotta di Aulo Albino . Si venne ben presto alle mani.

Della Repubblicà Romana. Lib. IX. 267
mani. I due Re col favore di una fartiva marcia, forprendono i Romani; gli atraccano nottetempo; fpargono da per tutto il tertore; e fanno una granda uccifione: avrebbono pure riportata una compiuta vittoria, fe le tenebre avellero loro permeflo di Roma 646. Plut. Ebbe ben prefto Mario l'opportunità di rendere loro fa pariglia; e quafi prima che fi fapefle a Roma la perdita ch' egli avea fofferta nel primo incontro, saluft. bell. giunte l'avvifo, ch' egli avea fonfitti i due Re in rof. due battaglie decifivè, e gli avea melli fuori di fta- Eutr. Flor. to di poter tener la Campagna.

Avendo Bosco (aggiato ne' due combattimenti il valore e la fortuna de' Romani , non giudicò fuo intereffe l' arrifchiare la fua Corona per difendere quella del fuo Alleato : fi determinò a proccurare la pace, le a fisedire Ambafciadori per fino a Roma

a rich iederla.

Introdotti nel Senato, differo che il Re, loro Si- Bocco dignore, era flato forprefo dagli artifizi di Giugutta; manda la che chiamava pentito del fuo impegno; e che ri- Pace. cercava la confederazione e l'amicizia de' Romani.

Venne loro risposto in questi termini.

" Il Senato e il Popolo Romano non dimentica-, no nel è fervigi, ne le ingiurie. Giacche Bocco fi " pente del fuo errore, gliene accordano il perdo-" no: e in quanto alla pace e alla loro alleanza, " et l' Otterrà, quando le averà meritate.

Imbrogliato Bocco per una tale risposta, fece dire segretamente a Mario di mandar a lui il sua Questore: Silla su avederlo: trattovisi di molti espedienti adattati a stabilire la pace: "Altro non "ve nei resta "disse Silla a Bocco, che di darci nel-"le mani Giugarta» Con ciò, voi ripaterete l'im-"prudenza e le disgrazie del vostro primo impegno; "e sarà questo il pretzo della nostra alleanza e j della nostra amiciria.

Efclamò Breco da principio contra una tale pro-

posizione, e rimostrò a Silla che una simile infedeltà verso un Principe, a cui aveva accordata la fua fede, renderebbe eternamente infame la fua memoria. Fu questa la materia di diverse conferenze che si tennero fra questo Re e il Questor de' Romani . Ma Silla ch' era infinuante ed eloquente, tanto replicò, e seppe sì bene rappresentargli che non aveavi che un segnalato servigio che potesse bilanciare l' oltraggio da lui inferito a Romani, col dichiararsi loro nemico, che finalmente determinollo a confe-

di gnargli Giugurta. Fu questo Principe tradito ed ar-Roma 647. restato col pretesto d' una conferenza statagli richiesta da Bacco. Si caricò di catene, e si diede in potere di Silla, che poscia lo rimise nelle mani del fuo Generale. Colla prigionia di questo fgraziato Principe, ebbe fine la guerra di Numidia.

Non poteva giugnere a Roma più a tempo una

sì buona nuova. Si aveva inteso che una prodigio-

sa moltitudine di barbari usciri dal Settentrione, si avanzassero alla parte dell' Austro, e minacciassero tutta l' Italia. Si deliberò di mettere loro a fronte Mario, il quale attualmente godeva di que' frutti e di quegli applausi che impartisce una vittoria Ann.di Ro. ottenuta di fresco. Fu nominato Consolo per la seconda volta, contra la disposizion delle Leggi che Mario an- non permettevano l' elezione di un Confolo affente, e che, per lo meno, efigevano dieci anni d' intervallo fra i due Consolati . A grazie sì distinte si aggiunfe il governo della Gallia Narbonefe, e nello stesso tempo se gli decretarono gli onori del Trionfo. Giugurta tutto avvinto da ferri ne fu il principale ornamento. Era egli strascinato a guisa di schiavo dietro il Carro di Mario. Dopo tal ceremonia fu questo Principe condotto nelle carceri, ove restò condannato a morire di fame . Stracciogli il Carnefice il Manto Reale, lo spogliò di tutti i di lui vestimenti, e lo sospinse poscia nel sondo di un fotterraneo, che gli dovea fervir di fepolero . Dicefi

che

ma 649. cora Confole trionfa .

Della Repubblica Romana. Lib. IX. che entrandovi tutto nudo, così esclamò: O Ercole! Giugurte quanto fredde son le tue stufe ! Alludendo a' bagni muore di di questo Nume, che si diceva esser freddi . Lottando Giugurta contra la fame, visse ancora sei giorni, e l' inutile brama di tirar avanti la vita, servi di supplizio ad un Re, il qual non aveva satto verun conto della morte de' fuoi congionti, e de' pri-mari della fua Corte, ch' egli avea facrificati alla fua fortuna e alla fua ambizione.

Fine del Tomo Secondo.

610664







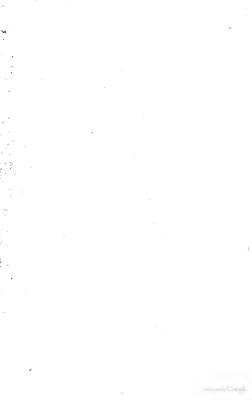

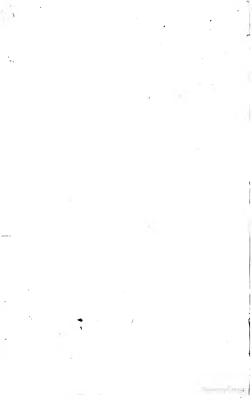



